

BIBL NAZ.
VIII ÉMENUPIO III.
RACCOLTA
VILLAROSA

C
168

Destroy Godgie

598003

1/1 / 1/2 (2

ed in Google

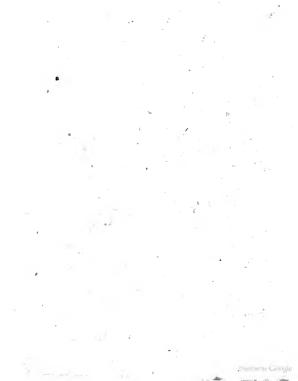

# OMENTO

## SU I FRAMMENTI

ELLE ANTICHE LEGGI DELLE XII. TAVOLE,
PLEBISCITI, E
SEN. CONSULTI

DI LORO NASCIMENTO, PROGRESSO, MUTAZIONE, E STATO; È tutto con istorie dell'antichità romana adornato.

L'OPERA E DEL DOTTOR

# GIUSEPPE PASQUALI





N A P O L I APPO VINCENZO LORENZI MDCCLXXXIV.

COL PERMESSO DELLE DUE POTESTA .



### INDEX TITULORUM

iintæ paraphrasis, ordine alphabetico, ex plebiscitis, prætorum edictis. ac Senat. consultis desumptorum.

accufationibus desertis. en. conf. Turpilian. actionibus ab heredibus in fideicommiffarios transterendis . enat. conf. Trebellian. adoptionibus fimulatis . enat. conf. Neronian. adoptivo ex tribus maribus .. enat. conf. Sabinian. adulteriis . g. Julia - de adulteriis . g. Petronia - de fervis . agrariis legibus . 12. Caffia leg. Cornelia g. Licinia leg. Titia eg. Flaminia ) leg. Thoria agraria eg. Sempronia) leg. Plotia sg. Livia leg. Servilia g. Appuleja) leg. Julia ambitu . g. Pinaria ) leg. Cal purnia eg. Petelia leg. Tullia de ameg. Cornelia leg. Fabia bitu . Bebia ) leg. Julia annali lege . g. Villia - annalis . annaria lege - vide aquæductibus . ienat-conf. - de aqueductib. affignatione libertorum . 'enat. conf. Vellejan.

### eg. Icilia - de Monte aventino . R

Aventino monte.

bello Antiochi. eg. Cornelia - de bello Antiochi . bello Macedonico. eg. Sulpitia - de bello Macedonico. bello Mitnridatico. eg. Manilia ) de bello Mithridatico . De bello Persei . leg. Licinia Caffia - de bello Perfei . De bonis libertorum. Senat. conf. Largian.

De caducaria lege . leg. Julia - caducaria . De Caja Tarratia virgine vestali . leg. Horatia - de C. Terratia virg. veftali. De Caij Cæfaris interfectoribus. leg. Pedia · de C. Cæfaris interfectorib. De Cajo Mario . leg. Manilia ) de C. Mario . leg. Cornelia) de De Cajo Mancino. leg. Furia Atilia - de C. Mancino . De Cajo Pontinio. leg. Sulpitia - de C. Pontinio. De centoribas . leg. Publilia ) leg. Closia ) de cenforibus . leg. Cecilia De censura. leg. Æmilia - de cenfura . De cere's . leg. Publicia - de cereis . De Cæsare. leg. Vatinia ) de Cæfare , De cessione bonorum. leg. Julia - de cessione bonorum . De Civitate. leg. Papiria ) leg. Gellia, &) Cornelia ) leg. Porcia de Cileg. Julia ) leg. Pappia ) vitate. leg. Plautia ) leg. Men a papiria) leg. Servilia De clavo pangendo. leg. Genutia Emilia - de clavo pungen. De cetibus nocturnis. leg. Gabinia - de nocturnis catibus. De Coitione in litem . Senat. couf. Volufian.

De

De coithnibus. leg, Sempronia Y leg. Duilia Menia - de coltionibus ." leg. Valeria leg. Sulpitia De collegiis . leg. Clodis - de collegiis. De collusione detegenda . Senat. conf. Junian. De colonia novi Comi. de exulibus. leg. Claudia - de colonia novi Gomi . leg. Plotia . de exulibus . De coloniis déducendis . leg. Acilia ) leg. Julia ) de coleg. Ælia 1.6;2) leg. Livia 1.62) loniis leg. Appuleja ) leg Sempronia ) deduc. De falfis . De comitiis . leg. Ælia leg. Claudia ) de Co-) leg.Fufta 1.62) mitiis. leg. Clodia de fænore. De consecratione . leg. Papiria - de consecratione . De curiatis legibus - vide -

De damno a canibus illato . leg. Pefulania - de damno a canib. illate. De damno injuria dato . leg. Aquilia - de damno injuria dato . De decemviris. leg. Livia - de decemviris.

De decimaria lege. leg. Pappia · de decimaria lege . De dedititiis . leg. Atilia - de dedititiis .

De desectione militum . leg. Valeria - de defectione militum . De dictatura . leg. Antonia - de dictatura . De donis & muneribus .

leg. Cintia ) de donis & muneribus . De duodecim tabulis. leg. decemvirali. De duumviris navalibus. leg. Decia - de duumviris navalib.

De Ædilibus ex patribus creandis. leg. Furia - de Ædilibus ex patrib.creand. de Ædium vetita demolitione. Senat. conf. Vefpafian. de ære alieno.

) de ære alieno de ære alieno filiorum familias. Senat. conf. Macedonian. leg.Claudia · de ære alieno filior.familias.

leg. Cornelia - de falsis . Senat. Conf. Libonian.

I.Duilia Menia) leg. Genutia ) de fœleg. Liciniu ) leg. Julia leg. Gabinia - de uiuris . de fideicommifariis hereditatibus .

Senat. conf. Apronian. De fideicommiffariis libertatibus. Sen.conf.Damufian.) de libertat.fideicom. Sen. conf. Juncian.) Sen.conf.Rubian. ) de fideicomm.libert.

de Philosophis & rethoribus . Senat. conf. Fannian. de framentariis legibus - feu de annona . leg. Sempronia ) leg. Terentia )framen-

leg. Livia ) leg. Clodia ) taria . de fullonibus. leg. Cecilia - de fullonibus. de furtis .

leg. Hostilia - de furtis .

De hastis martiis in regia motis. Senat. conf. Antonian. de hereditate regis Attali. leg. Sempronia - de heredit. regis Attali .

de hereditatibus fideicommiffariis - Vide verb. fideicommifiariis. de hereditatibus liberorum matri deferendis. Senat. conf. Tertullian.

de hereditatibus maternis . Senat. conf. Orifitian. de hereditatibus mulierum .

leg. Voconia - de hereditatib. mulierum . de heredum institutione. leg. Junia Velleja - de heredam inflitut. De

his qui legibus folvantur. De lege annali - vide - annali . g.Cornelia - de his qui legib. folvuntur. de lege annaria - vide de lege caducaria - vide - caducaria. de lege decimaria - vide decimaria . de lege optima - vide - optima. iactu. de lege ovinia - vide - ovinia. de lege pagana - vide - pagana . z. Rhodia - de jactu . de lege facrata militari - vide - facrata . njuriis . 7. Clodia de lege Satura - vide - fatura . . Cornelia ) de injuriis . de lege theatrali - vide - theatrali . de legibus. itercalando . 7. Pinacia Furia - de intercalando . leg. Publilia stercessione . leg. Cecilia didia 7. Clodia - de intercessione. de legibus leg. Junia licinia ntercessionibus mulierum . leg. Æbutia nat. conf. Velleyan. de legibus agrariis - vide - agrariis . adiciariis legibus. de legibus Cæfaris . : Sempronia) leg. Aurelia ) leg. Julia - de legib. Cæfarls . de legibus consularis imperij. . Servilia ) leg. Julia iudileg. Pompeja ) leg. Terentia - de legib. confular. imp erij. . Livia ciaria. 1. 6 2. ) . Plautia de legibus curiatis - vide - euriatis . z. Cornelia ) leg. Antonia ) de legibus frumentariis - vid. frumentariis. idieiis . de legibus judiciariis - vid. judiciariis . g. Julia - de judiciis. de legibus tumtuariis - vid. fumtuariis , ugurta Romam evocando. de legumlatoribus. g. Memnia - de Jugurta Romam evoc. leg. Licinia Æbutia - de legumlatorib. tre civitatis. de liberali cauffa . r. Porcia leg. Claudia - de liberali cauffa . . Sempronia ) de jure Civitatis. de liberis agnoscendis, & partu subjecto. Senat. conf. Plancian. r. Sulpiția ) are coloniarum. de libertinis. leg. Julia Norbana de libertinis . . Pompeja - de jure coloniarum : leg. Vifellia ire dicundo . de libertate . . Pletoria - de jure dicundo . leg. Junia petronia - de libertate. ure Italiæ & tributis tollendis . de libertatibus fervorum. g. Cecilia - de jure Italiae. Senat. conf. Atticulejan. ure patronatus. de limitibus. · Papia de jure patronatus . leg. Cornelia re ficulorum . deg. Julia & Sempronia) de limitibus. . Rupilia - de jure ficulor. leg. Mamilia re fuffragii. de ludis apollinaribus. . Valeria - de jure fuffragij . leg. Licinia - de ludis apollinarib. urifdictione prætorum . de luiu . ¿. Cornelia - de jurisdict. prætor. leg. Cornelia) leg. Titia ) de lufu . leg. Publicia) leg. Talaria)

egationibus liberis . g. Tullia - de legationib. liberis . . De magistratibus. leg. Publilia - de magistratibus .

200

| _                 |                |           |
|-------------------|----------------|-----------|
| leg. Duilia ]     | leg. Sempronia | 1         |
| leg. Horatia      | leg. Cornelia  | 1         |
| leg. Licinia . ]  | leg.Cornelia 2 | .] de ma- |
| leg. Sextia       | leg. Julia     | Igiftrat. |
| leg. Genutia      | leg. Pompeja   | 1         |
| leg. Martia       | leg.Pompeja 2  | .i        |
| De majestate lesa |                | •         |
| leg. Appuleja )   | leg. Cornelia  | )         |
| leg. Antonia )    | leg. Varia     | 5 maje-   |
|                   |                |           |

leg Julia 1 & 2) de C. Mancino - vide - Caio .

de manumisfionibus .

leg. Ælia fentia ? de manumiffionibde maritandis ordinibus

leg. Iulia de maritandis ord. leg. Pappia Poppea]

de Marco Tullio Cicerone . leg. Clodia de M. Tullio Cicerone.

de matronarum cultu.& de mundo muliebri leg. Oppia - de matronar. cultu . de militia - & vide

de militum defectione -vide- de defectione. de minoribus.

leg. Letoria de minoribus. leg. Quina vicenaria) de monte Aventino - vid. Aventino .

de mortuo inferendo. leg. repia - de mortuo inferendo. de mulcta.

leg. Ateria Tarpeja leg. Menenia de mulcta.

leg. Papiria Iulia de mullere servo alieno conjuncta. Senat. conf. Claudian. de municipiis.

leg. Cornelia - de municipiis .

De natali Urbis . leg. Cornelia - de natali Urbis . de nexu.

leg. Petelia papiria - de nexu . de nocturnis catibus - vide - catibus . de nomine mensis Augusti . leg. Pacunia - de nomine men. Augusti .

de nomine mensis Julii . leg. Antonia - de nomine men. Julii .

de nundinis. leg. Hortentia - de nundinis .

de nuptiis quinquagenarij. Senat. conf. Calvitian. de nuptiis sexagenarij. Senat. conf. Claudian.

De optima lege - vide suo soc. de Ovinia lege - vide suo loc.

De pagana lege - vide suo loc. de pace Carthaginentium .

leg. Aulia Minutia - de pace Carthagin. de pace Macedonica. leg. Martia Atinia - de pace Macedonica.

de Papirio Prætextato. Senat. conf. Pratextatum .

de parricidiis. leg. Pompeja - de Parricidiis .

de patritiis. leg. Cornelia - de patritiis.

de patrum auctoritate . leg. Curia ) de patruum auctoritate . leg. Menia )

de patrum connubiis. leg. Canuleja - de patrum connubiis. de peculatu.

leg. Petilia de peculatu.

de pecuniis ob rem judicandam captis . 1. Pompeja - de pecun.ob rem judic. capt. de penis contra cælibes. Senat. conf. Pernician.

de peregrinis. leg. Licinia Mutia de peregrinis. leg. Petroma

de Peffinuntio Sacerdotio . leg. Clodia .

de petitione hereditatis . Senat. conf. Julian.

de philosophis & rethoribus - vid. in litt. F. de piratis persequendis.

leg. Gabinia - de piratis persequendis.

de plagiariis. leg. Fabia - de plagiariis.

de plebi citis .

leg. Horaila ) de plebiscitis .

de Pompejanis. leg. Hircia - de Pompejanis,

De

Cn. Pompejo . de repetundis . g. Ampia Sabiena - de Ca. Pompejo . leg. Acilia leg. Julia leg. Servilia Pompejo. leg. Cacilia )repetuneg. Trebonia - de Pompejo. leg.Calpurnia) leg. Vatinia ) darum . præscriptione quinquennii in accusaleg. Cornelia ) de residuis . tione aperti testamenti. Senat. conf. Statilian. leg. Julia - de refiduis. prætoribus. leg. Bebia - de prætoribus . profcriptis . leg. Valeria) de proscriptis. De Sacerdotiis LSextia licinia) leg. Cornelia leg. Ogulnia leg. Antonia : provinciis. de Saleg. Manilia Lep. Sempronia) leg. Clodia ) leg. Labiena leg. Cornelia ) leg. Pompeja) vinciis. cerdotiis leg. Domitia leg. Licinia leg. Julia leg. Julia leg. Atia De facrata lege militari - vide fuo loc. Sen.conf. Claudian .- de provinciis conful. e provocatione, & libertate populi . de fatricanis. leg. Antistia - de satricanis. leges Valeria - de provoc. & libert.populde fatura lege - vide suo loco . le pueris impudicis. leg. Scandinia - de pueris impudicis. de scribarum negotiatione. leg. Claudia - de scribarum negotiatione. de senatoribus a Jugurta corruptis. 1. Mamilia - de senator.a Jugurt. corrupt. De quarta fideicommiffi retinenda. de Senatorum quæstu. Senat. conf. Pegafian. leg. Claudia - de Senatorum quæstu . de querela inosficiosi testamenti . de Senatu . leg. Glicia - de querela inoffic. testam. leg. Caffia - de Senatu . de quæstione familiæ. leg. Caffia 2. de senatu supplendo . Senat. conf. Silanian. leg. Sentia de auæstoribus. leg. Gabinia ] de senatu habendo. leg. Cornelia - de quæstoribus. leg. Pupia de Quint. Metello. de fervis . leg. Appuleja } leg. Petronia de fervis . de Qu. Metello . Seu.conf.Pifonian.] leg. Callidia 1 de tervitutibus urbanorum prædiorum . 1. Scribonia - de fervitutib urbanor præd. de ficariis, & veneficiis. De resectione tribuni plebis . leg. Cornetia - de sicariis & veneficio . leg. Papiria - de refectione tribuni plebis de Syllæ dictatura . leg. Valeria - de Syllæ dictatura . de regio & confulari imperio . leg. Junia - de regio & consul. imper. de sociis nominis latini . de regno Cypri . leg. Claudia 1 leg. Clodia - de regno Cypri . leg. Pappia ] de sociis nominis lati ni . de reis postulandis. leg. Livia leg. Memmia - de reis postalandis . de fodalitiis de re militari . leg. Licinia - de sodalitiis. leg. Sempronia - de re militari . de statellis . de re nummaria leg. Martia - de statellis. leg.Papiria] leg. Livia ] de re numde Statilio.

leg. Maria | leg. Claudia | maria .

,De

leg. Ælia - de Statilio .

| De fiau liberorum.  Senst. cenf. Carbonian.  de fuffragin popul.  leg. Caffia ) leg. Cabinia ) de fuffra- leg. Caffia ) leg. Maria ) giis .  leg. Papiria ) leg. Maria ) giis .  les. Papiria ) leg. Maria ) giis .  les. Manila - de fuffragio ibberkanorum .  de fumibus sunerum .  leg. Cardiai - de fumibus funerum .  de fomucarii legibu umero convivarum .  L. Fannia J. Cornelia ) .  L. Fannia J. Cornelia .  L. Licinia ) l. Julia ) leg. Æmilla - cibaria .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | De triumpho.  leg. Maria,porcia) de triumpho.  leg. Caffa de triomviratu quinquennali.  1. Titia - de triumviratu quinquennali. de triumviris tenpitalibus , vel monenalibus. de triumviris tenpitalibus , vel monenalibus. de triumviris menfariis.  1. Minutia - de triumviris menfariis. de Tufculanis. d. Flevia - de Tufculanis. de tutelis. leg. Antila) de tutelis. de tutoribus leg. Julia Titia - de tutoribus.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| De templis & aris.  leg. Sulpitia Sempronia .  de terminis.  leg. Aliena) leg. Peduceja) de terminis.  leg. Aliena) leg. Rofica ) de terminis.  leg. Edis leg. Rofica ) de tefta-  l. Cornelia   leg. Furia   de tefta-  l. Falcista ) I Julia mifcella ) mentis .  de tentamentis    leg. Rofica ) de theatrali lege .  leg. Rofica ) de theatrali lege .  leg. Julia Martia )  l. Licinia Gaffia ) de tribunis militum .  Roficia   Leg. Cornelia    leg. Loria   leg. Cornelia    leg. Loria   leg. Cornelia    leg. Loria   leg. Pompaja ) nis plebis leg. Atinia    leg. Terbonia   leg. Pompaja ) nis plebis leg. Atinia    leg. Atinia   leg. Pompaja ) nis plebis leg. Atinia    leg. Atinia   leg. Pompaja ) nis plebis leg. Atinia    leg. Atinia   leg. Pompaja ) nis plebis leg. Atinia | De vectigalibus .  leg. Livia - de vectigalibus .  de Vefialibus .  1. Pappia )  2. Peria e lega - de vefialibus .  1. Pappia )  de vel capitalica Se privata .  1. Papia )  de vel publica Se privata .  1. Litatia )  de vel publica Se privata .  1. Julia - de vel publica Se privata .  1. Julia - de vel publica Se privata .  1. Leg. Julia .  1. Manilia )  de vicefima .  1. Julia .  de vii talia .  1. Sempronia - de viis talia .  1. Sempronia - vid. fuo loco .  de unius imperio - vid. fuo loco .  de unius imperio - vid. fuo loco .  de unius imperio - vid. fuo loco .  de di (Lapitalica )  1. Atinia - de ulucapionibus .  1. Atinia - de ulucapionibus . |
| de trigeminis - vide fuo loco .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | stelling - an armedionions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## PARAFRASI V.

In cui le leggi plebiscite, gli editti de' pretori, e i sen. consulti si contengono, osservato bensì l'ordine alfabetico.

### SOMMARIO.

1 Gli antichi vivevano con altra schietvezza. 2 Le leggi costituite surono co' dritti di natura; indi riformate a misura del bisogno. 3 Leggi sacrate, e quali surono.

4 Sacro a' Dei , in antichità , era l' uomo feellerato , e con quali pene .

5 Le leggi posteriori furano, e jano le più ferme

Ella vetufa cià qu'ell'onefia s'hietezza tra vivendi regnavà, che da onni frauxde fi erecie lontuna; in mònoche là mesura, c'l'atune sell conolcondo, e la
norra, e l'Info ignorando, tranquillamente luperavas gli 'anni i indi avendo il
nimico dell'umo ni femi dell'oditoride, edla mabianone, e delle ingiarie, diffeminati, somineiò a turbarii l'ordine, e depotita la ragione ne vennero i diffid), le fe
dizioni, e e frife; per la qual codia a raffernare la licenta degli inquofit per neceffità le leggi, unitone, alla ragione, a i dristi di astura, e di alla giultizia furon coltititic a colò cadauno o nefisamente vivendos i, il profitimo non inguanaffe, e quel che
ad altri foire dovuto, tributife; e qualora dal dristo travvisto fi fofie, furon anche
coltitute le pene, col timpre delle qual ne l'injiri del dovere i fudditi contenuti fi foifero.

Le leggi militarie farono co' diritti di natura: ed cibero riguardo alla religione, o all'impero, ci al acomodo in comune, onde la piera vesto i Dei: la maeftà de Sovrani, e la vita, la roba, e i' oneftà de particolari contro le ingiarie altrui faron in ficuro. Coi praticaroni i Romani, mi con altri dea; cioè, che guidandoli col tempo, e co' i coltumi, ne davano le riforme a militare, del bifogno; e però le leggi loro ottennero il lor vigore fin a che la prima non belle finat con altra-polterio re abrognat, ciocche traffe l'origine da onn delle leggi delle erti, tavolte, da noi recordinario della propia de la contra della prima internationa della propia di propia di propia di propia di prima mon politario propia di prima di prima di propia di prima di propia prima propia propia di prima propia propia di propia di prima di prima

Coccle ferrate legat, furon emanate I anno 260. Lé a. c. forto il confinanci di Str. Carlo Viccle lino, e Poli. Cominio Arano tu allorche la plete impatiante di foffirere le ultragrie angulie fi risirò nel Monne Saero, e che sindi trattanti la pace i ifirmò con dutti patti che la plete aver doverie i fi no magifirato per residire all'i audacia de Confol i e che a niuno de patrizi foffe hecto poere quello occupare (a). Phi vi si Bruto prima trabuno della aplete, il quale preferifie, che i tucceffori, tributi fi doverero come facrofinni avere , e coloro i quali attentato avefiero la lor dignità violare, fagri divenifico (6), in modocche fe lacena occito avefiero la lor dignità violare, fagri divenifico (6), in modocche fe lacena occito avefiero la plebe non it ovvea da omicida ripatare. Vi fu altresi legge, che i tribuni della plebe non fi porefero creare le non della plebe ifiettà e vi i urono finalmente altre leggi de capite civis romani, di non trattarfi canfa; le non ne centuriati comia; e più, che

Adanque per la cit. leage decemeriale jujūs populi & fuffraçia funta , quotenque pofitemum populas julieria, i di jur ratum ello, arenden fi dovea non que che brima al popolo pinciuto aveile, ma quel che fiscellivamente con la pofferior volontà in determinavaj e quiadi fii convocavani e comita i ribati, cariati, e cita citi di riolivcano gli, affari, e fi coffituirano le leggi. Il modo poi come tali leggi in rogavano al popolo, e com quali cerimonie, formole, e cautete, avendab baffartemente deferitre nel cit. § 3, della 2, parafrali, ivi rimettiam il leggistore, per averne più dilitati informazione. E qui per da compinento all opera ei affumirim Il
pelo di colorivere quelle leggi plebilicite, e fen. contiuti, le quali pofferiormente altatti. tavole dà pretori, consoliis triamai fella piete; e ad i fenato fitno coltiuite. E per averle più pronte, offervando noi fa le varie materie decife il metodo alfacetico, dimultiraremo nel tempo ittefip le leggi, da chi e offinitie e, quando, conquelle antizie, che necessarie fono all' iatelligenza delle medetime ; e però il divina
zivon invesando, cominciama a teffere

## SOMMARIO.

De aecufationibus defertis

Accufatori ritraendoft dalle accufe eran puniti , e come.

Ne delitti pubblici ji procede ex officio.

Ne' delitti privati ci dee la querela degl' intereffati intervenire.

De actionibus ab heredibus in fideicommiffarios transferendis.

Azioni ereditarie non avean luogo contro i gravati a restituire, ma contro i sedecommissari.

Sen. conf. Trebelliano fu confufo col fen. conf. Pegestano, cosicche dantosi la quarta all'erede, furono indi le azioni ereditarie divise pro rata. 3 De adoptionibus simulatis.

Adozioni fimulate valevoli non furono ad ottenere ofizi pubblici, ne ad usurpare le eredità abrui.

4 De adoptivo ex tribus maribus.

Figliuol adottato trattar fi dovea egualmente come gli altri adottivi, ed avere la quarta parte de beni.

Sen. conf. Sabiniano ex tribus maribus, an ex tribus manibus

5 De adulterijs .

Gli adulterj, e i) anticamente a varie pene furono fottopofti . Stupri

(a) S igon. de antiq. jure Civ. rom. lib. 1. 6.(b) Alicar. ibid.pag. 34.(c) Alicar. 2. pag. 84.

Il marito se non profeguisse l'azione del dinunciato adulterio, non potea indi l'islesso delitto accusare, o proseguire.

Lo meretrici oziose dimoravano vicino il tempio di Venere, e perche.

Le meretrici furono impune, si registravan il di loro nome appo gli Edili, e portavano la toga meretricia.

Stupri volontari e forzofi , oggi fi diftinguono , e perche .

6 De agrarijs legibus.

Leggi agrarie, con le quali turono distribuiti molti terreni a cultura a i cittadini romani, con la proporzione dovuta.

I Senatori e i) datifi ella cultura de campi, venivan indi chiamati dall' aratro Patrizi romani) al confolato.

Jugero fu una certa misura di terra, e come .

7 De ambitu .

Ambito, era delitto con cui si facea traffico su gli osici, e magistrati, che su represo con più leggi, sotto varie pene.

Candidati quali fojlero , qual ambizione avessero , e come resistiti.

Ambiziosi di oses e magistrati si punivano con varie pene e congreganso turba per aver i voti, giuzicar si dovenno come rei de vi publica. Coteste leggi si dovrebbero oggi runovare contro gli ambiziosi el ignovanti.

8 De annali lege ) fi descrive l'età quando cercar si potejfero gli ofici, e i magi-

9 De annaria lege ) firati, e come.

Acquidotti . non si potevano piantar arbori , se non per quindeci piedi in distanza

da medefimi .

Il padre difponendo del liberto a favor d'elcono de figli, est insti manumettendolo, il figlio acquissona il pastonato falve però le ragioni degl'altri figli, fe il concessionatio morto, fi fose feara figlianti.

12 De Aventino monte.

Il monte Aventino fu concesso alla plebe romana ad uso di poterci fabbricare.

#### De accusationibus desertis - ex set. conf. Turpiliano,

C) I comincia delle accide ommétie, e tralafichte, perche coil potta l'ordine dell'alia.

Detri: e la peri dee, che assiciamente non fi aveta a male, ed a cadanno cer apermet'o poter altri accudare; ma tal volta avveniva che gli accudatori, pretio nel preesti friraçeano dal prific dato; onde vi fi au fen. confullo, a noceliato fane, confultum Turpilizium – de accufationibus delettis – fatto a tempo di Nerone, lotto il confoliato di M. Turpiliano, e Bilio, nell'anno 810, ab u. c., e con elfo ficereò riparare contro gli accufatori tergiveriatori , i quali con le loro macchine fi fiudiavano
ritirarti dalle deta accufe, o d'impedire i pubblici giudigi contro i rel distintiti; licche dal Senaro fi venne a definire, che colui fi quale aveife ad alcum data I accusi
a diaun deltino pubblico, per cui ordinardi fioffe il precedio con le ferite depolizioquale proficipuo della caufa. fonta decreto del pretore, e fenazoche il dellitor dal reo
purgato fi foffe com alterel colui il quale dibornato, o il filiazio aveife i "accustatore,
o ad altri commeffo, ed iffrutto a dare capital accufa, ed indi escluzione allegandio la priora aveife diimefo : e parimenti colui il quale colli accusitato ed obbligatofi foffe con ferittura, o altro patto fatto aveife, accidi accusife e, 9 dall'accusia dietti calife; o pure qualche coli dall'a avverfatio aveife ricevatori, in acdanno di detti cuil

alla pena di cinque libre d'oro foste tenuto - Ur qui evimme mobile i judicii debuli e Ce cauffa crimina ordinata, ed inferiptionibus devostiti. O fidepussore de exercenta lite presisto, coque qui accussaru, fab custodia ossici jado o non impertata abolitione, ab executione criminat destitit, quique accustatorem lubjecti», quat instigació, au man devit alticui, O instruste cum ad accussarionen capitalem, deinde probationes, ellegandevit alticui, O instruste cum ad accussarionen capitalem, deinde probationes, ellegando excussariones, omstiti, qui chirographum ob accussarium deste, pactionemure aliquam interpolute, ant quid accepti ha abuerfairo, pena quipuse librarum auri mulicitura (2).

Oggi ne pubblici delitti non w'ha bilogno che w'intervenga l'acculatore , ma procede ex officio il magilitzato a petizione del regio filo; a differenza de privati giudizi, ne quali fi ricerca la querela di colui che n'aveile intereffe; come s'osfervava anche ne tempi antichi, che alla pena di detto fen. confulto, non eran tenue le femmine, pie coloro i quali aveffero filitatio alcan privato giudizio (h').

## De actionibus ab heredibus in sidei-commissarios transferendis - ex fen. conf. Trebelliano.

<sup>2</sup> D'I queste tali azioni translatizie dagli eredi ai sedecommissarij vi su un'altro ser. consulto, appellato sen. consultum Trebellianum - de actionibus ab heredibas i<u>u</u> sidei-commissarios transferentis - quale far fatto anche a tempo di Nerone , sott' il confolato di Trebellio maffimo, e di Anneo Seneca nell'anno Sio. ab u. c., e con e To fu prescritto, che essendo cosa giusta e doverosa, che in tatte la fedecommissarie erediri, qualora avvenissero quistioni, delle medetime coloro aver ne dovestero il peso, i quali n'avessero il dritto e i frutti, non gia l'erede, acciò la di lui commessa fede di reflituire, non gli fosse pericolosa e dannevole. E però piacque al senato di decidere, che le azioni le quali inftituir fi potesfero attivamente dagli eredi, o passivamente contro i medelimi , non aveffero luogo contro il gravato a reftituire , ma contro il fedecommifiario a favor di cai fi fo le reflituito; e circa il refto, ferme restar doveriero le ultime volontà de testatori - Veiba sen, consulti sunt : Cum ellet ajuifsimum in omnibus fideicommissarijs hereditatibus, si qua de his bonis judicia penderent, ex his eos fubire, in quos sus, fructufque transferretur potius quam cuique periculofam elle fidem fuam : placuit , ut actiones que in heredes , heretionfque dari folent , eas neque in eos , neque eis dari que fidei sue commissum . ficuti rogati essent , restitu: ffent ( fed idem oft & fi ipfi filio piter rogatus fit restituere ) fed eis, & in en quibus ex testamento fiteicommissum restitutum fuisset; quo magis in reliquum confirmentur Supreme defunctorum voluntates (c) .

Si mai che quello Sm. confalto di Giufiniano imp. fa confalo coll'altro Pegafuno e volle che all'erche falva forb la quarch parar (opra i boni fedecommitar); che l'ercede ithefio tenuco (n/e di adire l'ercetità); e che le azioni ercelitarie pro rata tra l'ercede, e l'fedecommitario il dovegfero dividere (d.), e vedi in appretto -

de quarta fideicommiffi retinenta - ex fen. conf. Pegafiano .

#### De adoptionibus fimulatis - ex fen conf. Neroniano .

N Roma coloro i quali eran privi di figliubil fi riputavano come negletti, si che non poreano agli onori della Repubblica afpirare; onde gl'ingordi adufarono una malizia; ed anvi patsò in abufo, che ne Comirj, e nelle divisioni de provinciali ofici), e

(b) Leg. 1. 9. 10. ff. ad Turpilian.

 <sup>(</sup>a) Leg. 1. forum, & Codieis ad Turpill.
 (c) Ulpian in leg. 1. ff. ad fen. Trebell.
 Leg. 3. ff. de pravariest.
 (d) Inflit. de fideicou, heredit, §, fed qui'x
 Leg. fervi Cod. ad Beg Julian de adult.
 Ripulationes:

essi y abotavam per sigli i ragazzi altrui , appunto per denominarsi padri di samemettevano. La qual così diè motivo di risentimento assi altri , perciocche s' impedia ve l'ascenzione ai veri padri di sameja. Quelli ch'eva privi di sigliuoli con tropo sicurezza, e con minor peso conseguiano le civili cariche e i soverno delle provincie, quandocche piutosto la pena chè il premio dovena avere, e quindi querelandosi rinfacziavano - latis pretii essi orbis quosi multa securitate, se multis oneribus gratim, homores, cund'a E prenata, & obvis subos multa securitate, se multis oneribus gratim, homores, cund'a E prenata, & obvis subos multa securitate, se multis oneribus gratim, homores, cund'a E prenata, & obvis subosent & est sip promissi essenza per estata, in Institution versi (a). Per la qual cosa a poce tal abuso riparare, sa stato un sen. condutto, appellato Sen. conduttum Nevonianum - de finantati adoptioni-bus- costituito socio l'impero di Nerone, e con esto si preferiste, che le simulate adoptio i prodi proditi preferiste, che le simulate adoptio i proditi proditi preferitate, che la simulate adoptio in ulla prare mineris publici juvaret, as ne ul prapara li quidam herefattistiches prodessi (s).

#### De adoptivo ex tribus maribus - ex fen, conf. Sabiniano.

Ell'adozione d'uno de tre figliuoli maschi, Giustiniano ei sa sapere, che per essa ci su il sen censulto Sabiniano, e quello ammettendo, prescrisse doversi l'adot- 4 tato equalmente trattare come gli altri figliuoli adottivi - que auten de alijs a toptivis diximus , hec fancimus etiam de ijs qui ex Sabiniano fen. confulto ex tribus maribus fuerant ab extraneo adoptati, nulla penitus differentia inter alios adoptivos, & eos, introducenda (e), onde Fran. Hotmani il cit. fen. confulto comentando, venne a fpiegare, che le alcun padre naturale tenesse tre figliuoli malchi, ed uno di esti ad alcun estraneo dato avesse in adozione, il padre adottante tenuto sosse lasciare al si-glio adottato la quarta parte de di lui beni ( quasi in luogo di premio ai genitori d'aver prodotto alla repubblica tre figliuoli matchi ) - Ut qui unum è tribus alterius liberis maribus adoptaffet , ei non minns quam reliquis adoptivis relinqueret , videlicet , quadrantem hereditatis sue (d). E quivi Andrea Alciati est parere, che il sen.con-sulto Sabiniano non dica ex tribus maribus, ma suppone che posta dire ex tribus manibus, perciocche fecondo le antiche folennità della stadera, il padre naturale dalla mano fua passava il figlio a quella del fiduciario, e da costui ripassava in mano, e potestà del padre adottante; la qual sentenza di Alciati, ancorche laudevole secondo l'antico rito, vien bensì repressa dalla sede de Codici, che ammettono la lezione ex tribus maribus; ciocche si desume ancora da quel che anticamente si adusava, cioè, che il padre naturale avendo tre figliuoli, qualora uno dato n'aveffe al gran fenato, veniva egli efente da' curiali pefi e la qual cota poi da Giustiniano su dismessa ed abolita, e lui medefimo ne fa menzione nella leg. ultim. Cod. de Decurionib. lib. x. circa fin.

#### De adulteriis - ex leg. Julia.

Oucha legge la sequela di quella delle xir. tavole in Parafr. 1v. \$. 16. fu ordinata da C. Giulio Otravio Augustio, e per dar freno all'impetuoso fuoco della na 5 tura, tolta la facoltà à mantit, softiul molti capitoli, e molte pene contro coloro i quali ficientes dolo malo commettessero stupri, adulteri, ed incessi, com'è da vedersi il titolo delle pandette ad leg. juliam de adulteriji. Ed in rapporto alle pene, sappia; mo da Triboniano (e), che i violatori dell'altrui nozze gladio puniciantar, egual-

<sup>(</sup>a) Tacit. lib. 11. (b) Tacit. loc. cit.

<sup>(</sup>d) Cit. leg. 10. Cod. de adoption. (e) Instit. de publ. Judic. 6. item lex Julia.

<sup>(</sup>c) Leg. cum in adoptivis 10. Cod.de adopt.

mente ehè coloro i quali cum masculis nefandam libidinem exercere auderent. E per i ftupri fenza violenza, vi fu la pubblicazione della metà de' beni, fe le persone onefie state fossero, ed all'incontro vi fu la pena corporale con la relegazione, se elleno di baffa condizione foffero frate. E qui è da notarfi, che la pena di morte contro i violatori dell'altrui nozze, per la cit. leg. julia, non fempre è ftata ammeffa, e se tal volta eseguita si fosse, è avvenuta extra ordinem, per comando de Prencipi (a). Meglio bensì d'ogn' un altro, quali fossero state le pene nell'antichità in simili materie, le spiega Paolo fent. lib. 2. tit. 26. 12., e le dittingue : qui mafiulum liberum invitum flupraverit , capite punitur : qui voluntate sua stuprum flagitiumve impurum patitur, dimidia pars bonorum fuorum mulclatur, nec testamentum ex altera parte facere licet : adulterij convictas mulieres , dimidia parte dotis , & tertia parte bonorum cum relegatione in insulam placuit coerceri : adulteris vero viris , pari in infulam relegatione , dimidiam bonorum partem auferri , dummodo in diverfas infalas relegentur Ge., ed in oltre vi fono flate in feguela altre imperiali coflituzioni con le comminate pene, com'è da vedersi la leg. 2. Cod. de adulteriis, e la Novella 134. cap. 7. ut nulli judicum liceat &c..

Vi su ancora la leg. Petronia - de fervis instituita da Petronio Turpillano, ed sia essa un cap particolare si ordino, che colui il quale con dritto maritale non profeguisse l'azione del dinunciato adulterio contro la moglie, uno gli sosse permeno indi lo stesso dell'un accusare e proseguise. Ut es qui jure viri desarun adulterium non

seragifiet , nunquam pofea hoc crimen referre liceret ib) .

Checche poi ne sia delle meretrici, qui basta in compendio dire, che nella prima antichità, fecondo i monumenti, che ci tramanda Herofoto (c), vi fu costume tra loro, che oziofe dimoraffero vicino il tempio della Dea Venere, quivi aspettando quando da alcun maschio invitate sossero, dimodocche non ritornavan'a cala, se prima, allettate, non ricevessero in seno alcun danajo, e seco usassero; qual danajo in qualunque quantità fiato fosse, era lor debito, come instituto di religione, doverlo in uso tacro del tempio, o della Dea, impiegare; e bastava, che ciò facessero una volta in vita, per dirii con tal facrifizio purgate dalle scelleratezze loro; e questo adempito si ritiravan poi in cafa all' infame meretricio mestiere liberamente trattare - omnibus mulieribus intigenis commune eft ((crive Herodoto)) femel in vita ad Veneris templum defilentibus cum externis viris confuetudinem haberg . . . Cum femel ibi confederint , non prius dounm regrediuntur quam hospieum aliquis pecuniam mulieri in finum injecerit, & cum ea a jano seorsum abducta a rem habuerit . . . At vero pecuniam illam quantalacunque fit, non est fas reijeere, fi enidem in facrum convertitur ufum . . . Postremo ubi jam congressa fuerit cum externo mulier . Dea expiata , domum revertitur - Anzi nel menar il danaio in feno della donna , certa formola di parole offervar si dovea , cioè, che propizia le fosse la Dea, a proporzione di quanto le dava - tauti ego tibi Deam Mylittam imploro - Militta fi riferiva a Venere . E cui l'autore riferitce , che le donne belle trovavano facile incontro, e dall'espiazione subito si sbrigavano; ma le brutte dovean tanto aspettare vicino il tempio, finche invilchiavano qualche cieco affamato a poterle contentare - jam que forma funt elegantiore, citius, ut par eft, expediuntur; que vero deformes diutius coguntur desidere pro templo , antequam legi faciant latis.

Da quest'antico costume ne derivo a tempo de Romani, che le meretriei impanite turono, s'emprecche i nomi loro appo gli Edili regitirate avestero, come Tato (d) d'una tal Vestilia riteritor, Vestilia, prestoria familia genita, licentiam staput aput

Leg. 15. Cod. ad leg Juliam de adulter.

<sup>(</sup>a) Einece. lib. 4. antiq. rom. tit. 18.5t. (c) Herodot. lib. 1. histor. (b) Modest. leg. 2. ad leg Cornel. de sicar. & (d) Tacit. annal. 2. 85.

pudicas in ipfa professione flagitis eredebant - ed altresi si mutavan il nome , ed assumevan la toga , o sia veste meretricia (a) .

Oggi però i delini dello flupro, ancorche probiti con le divine ed umane leggi, che devono all'inaturo facalirai, perche s'oriende Idio), la religione, e la fiima altrui, pur tutta volta in certi cali reti ii fono politicamente, a così dire, più
mit; e fopportabili. La cagione ha avuto origine dalla cup malizia delle femmine,
le quali metrendo occhio foora onefti giovani, baftava per elle allettaril ad oga atto
de confidenza, per rindi obbligaril ad un forzofo matrimonio, per lo più ineguale,
per est, e per natali e beni di fortuoa, onde n'avvenivan fieri litigi, e critiche funefte configuente. Alla qual cofa vari provredimenti dalla Marchi renance dati fi
fono, e finalmente fapendo, che tali delitti tra' privazi fi annoverano, volle alla cancena rivarare, e ditinice con regis prammatica bo flupro sobatario dal forzofo; il
primo impunibile, perche concorrendo il piacer di due in una medefina volonat, n'
confionde in elfi loro nel tempo iffefio l' aisone, e l'ececcione, percioche ambi farebbero natori, ed ambi rei, e l'altro fu rimeffo alla dipolizione delle leggi, fecondo
l'avvenimento de' cafi; e così oggi s' offere.

#### De agrariis legibus - ex leg. Coffia , aliifq. ordine describendis .

C Otto nome di agrario leggi intender fi devono quelle tali difiribuzioni e divifioni g. di terre conquittue da Romani e con giutizia diffributiva ordinate dari tri dittratini, limitate per cadauno la quantità in tanti jugeri 1, acciò ora uno il premio avuro aveffe delle proprie fattiche, e l'ozio staggendo attefo aveffe alla cultura di effe, e così la focietà, e fe fietio giovando, n' aveffe potuto il proprio comodo confequire. O Ingran felicità de tempi antichi, a e quali non la pafione, ma la razione prevalea. E da quì maggiormente ne venne che anche i Senatori, e i patrizi effendiberi da cure militari fi davano alla cultura de' empi, o coficche tal volta venivan chiamati dall' aratro al Confolato, et alle Dittature, come leggiamo di L. Ciccinato, d'Qu. Claudo, e di tanta l'atri. Quell' impegno di diffribuir le terre a cittadini durò per molti fecoli, intunodocche colui il quale al governo prefedea, con la confolare, o tribunicia, porchia, ne preferiore leggi fecono gli avvenimenti de cafi.

La prima che abbiamo fu ftabilita da Sp. Califo confole con Vinginio nell' anno 607, sb x c., fott'il cui nome và registrata la legge Califo — eperai-e con effa fu preferirto, che i territori conquistati contro gli Ernici ( popoli nel' Lazio ) co' quali indi s'era trittata amiciais. A dividesse no metà ai latini, e per l'altra, alla plebe romana — Ut ex erro Hernicis, quibus cum selus idum eras, adempo, dimilium tatisis, dimitimum plesi dividestratu (b). Si vodo però che la cit. legge non ebbe il

fuo effetto (c) ..

Vi su ancora la legge Licinia - agraria - ordinata da C. Licinio nell'anno 377, de u. c. efficolo tribun. milit. Emilio, e Valerio, e con effic, quati volondo la pro-porzione e l'eguaglianza, venne a determinare, che niuno posifeder poesie più di cinque cento nigeri di campo (jugero fu una certa militra campelire, e tale, che uno jugo botum in die exarari posse) cento bestiami grosse, come bovi, cavalli, cameli, e cinquecuno piccole, come pecore, capre, porci, e simili - ne quir plus quincata jugera agri, centum majoria peroris capita, quincetta minoria, possificaret (d).

I.iv. lib. 6. , & Plin. lib. 18. cap 3.

<sup>(</sup>a) Ulp. leg. 15.6, si quis virgines ff.de injur. (c) Liv. ibid.
Brisson. antiq. rom. 1.4. (d) Varro lib. 1. de re rustie.

<sup>(</sup>b) Liv. lib. 2. , & Valer. lib. 5. cap. 8.

La fuddetta leg. Licinia, al riferir di Marziano (a), pare che abbia avuto qualch' altro capitolo in rapporto alla proibizione della mutazione del giudizio, perciocche egli dice - fi quis judicij communi dividundo evitandi caussa rem alienaverit, ex lege licinia interdicitur ei , ne communi dividundo judicio experiatur - e perche? perche il venditore è tenuto, e'il compratore exceptione repellitur (b), e forsi perche co-

sì ancora fi trovava ordinato con detta leg. licinia.

Vi fu parimenti la legge Flaminia - agraria - fatta da C. Flaminio tribuno della plebe nell' anno 513. ab u. c. fott il confolato di M. Lepido, e M. Poblicio, o com altri vogliono , fott' il confolato di Qu. Fabio Vetrucoffo , e di Sp. Carvifio , dieceanni prima della feconda guerra punica; e con esta fu ritoluto, che quella regione della Francia, che Picenne s'appellava, d'onde i Senoni eipulfi furono, tra i tole dati romani divider si dovesie - Ut ea regio Gallie, que Picennum vocatut, und-Senones expulse fuerant, militibus romanis divideretur (c).

Vi su similmente la legge Sempronia - agraria - stabilita da T. Sempronio Grac-. co tribuno della plebe nell'anno 629. ab u. c. fott' il confolato di P. Muzio Scevola, e di L. Calpurnio, e con effa fu definito, che de territori spettanti al pubblico, niuno potefie tenerne più di 500, jugeri , la meta de quali fosse permesso tenersi anche dai figli; E le taluno si spaziasse coll'acquisto d'altro territorio, i Triumviri a tal uopo eletti efaminaffero in ciafcun anno, e decideffero qual fosfe pubblico, e qual privato " Ne quis ex publico agro plus quincenta jugera possideret, quorum tamen dimidium filijs habere liceret; Ut fi quis agrum latius patefaceret, Tribmovri quotannis data opera creati, judicarent qua publicus ager, qua privatus esset (d) e e vedi Siculo Flace. de condit. agror. presso cui torii per errore fi leggono jugeri 200, quando tutti gli altri apertamente gli descrivono per cinque cento,

Vi fu per anche la legge Livia - agraria - pronunziata da M Livio Drufo , con la quale confermò la legge femoronia che valer dovesse su la divisione de campi al popolo facienda - Ut sempronie leges de agris populo dividendis, valerent. Vi fu in feguela la legge Appuleia - agraria - coffituita da Appuleio Saturnino

tribuno della plebe nell'anno 653, ab u. c. , e con esta fu decito , che quelle possesfioni le quali C. Mario confole là nella Francia, discacciati i Cimbrici ( popoli della Germania ) ridotto avesse nel dominio del popolo romano, egli stesso gliel avesse divife; e così venendo stabilito, che ciascun senatore tra cinque giorni giurar ne doveife l'offervanaa, e chi controvemise alla pena foise loggetto - Ut quem agrum C. Marius conful in Gallia , pulfis Cimbris , in ditionem populi romani redegiffet , is populo romano divideret; & fi ita lex scivisset, intra diem quintum a singulis senatoribus in cam juravetur; qui non juraffet, ei multa pena effet (e) .

Si diede il cato, che Q. Metello Numidio confole non volle ubbidire, con giu-

rarne l'ofservanza della cit. legge agraria; onde l'iftelso Appulejo Saturnino con altra legge, che corre fotto nome Appuleia - de Metello, in pena dell'inobbedienza lo cacciò in esilio - Uti Qu. Metello Numidico consuli , quod legi ipsius agrarie que intra quintum diem jurari in eam jubebat, non paruisset, aqua, & igni in erdiceretur (f).

Vi fu equalmente la legge Cornelia - aragria - protferita da L. Cornelio Silla dit-2 tatore, e confole, e con esta su disposto, che le possessioni di coloro i quali condennati de re caritali fiati foficro, aver fi dovestero come pubbliche, ejocchè maggiore mente intender si dovea di quelle posiessoni site in Totcana verso Volterra e Fiesole --- Ut -

<sup>(</sup>a) Leg. ult. ff.de alien, judicii mutan, cauf. Cic. in Sextian. & de aurifp. refponf. facta. Flor. epison. 10. (b) Leg. 1. ff. cod. (e) Appian. lib. 1. de bello civil; c) Polyb. 2. (t) Appian: lib. 1. de bella civil. (d) Plutarch, in Graechis. Cicer. pro Sext ... & pro domo fua o

Ut prescriptorum agri publici essent, quod maxime de ils agris intelligendum est, odi

in Tufcia, circa Volterras ac Fefulas erant (a) .

Vi fu eziandio la legge Titia - agraria - dichiarata a featimento di Fran. Hotmani da Seft. Tizio tribuno della plebe nell' anno 654. ab u. c., fott'il contolato di M.Antonio, e di A. Postumio, e con esta su disposto, che il Questore etigene i tributi imposti su i territori dal pubblico assegnati - Ue vectigal agris sublice adsignatis impofitum , Questor colligeres (b) .

Vi fu inoltre la legge Thoria - agraria - emanata da Sp. Torio tribuno della plebe, e con effa fi volle, che i territori non più fi dividefiero, ma che rellaffero in potere di quei poffesiori che gli tenessero , bensì che pagar dovessero i tributi , e questi dividersi al Popolo - Ne agri amplius dividerentur, sed possessoribus in us relictis :

vertigalia pro iis penderentur, caque pecunia poputo divideretur (c) .

tributi fuddetti non guari paisò, che turon abrogati con altra legge, benche Cic.in Bruto l'attribuice all' ifieffa leg. Thoria , e così dice - Spur. Thorius Jatis valuit in populari genere dicendi, is qui agrum publicum visiofa & inutili lege vectigali, levavit.

Vi fu in apprefio la legge Plotia, & Flavia - agrana, stabilità da Plozio, e da M. Flavio tribuni della plebe, e con essa risoltero, che quelle possessioni le quali dal fenato eran state vendute a perione potenti, ti ricomprastero, e si dividenero tra la plebe ; o il Senato non volendo ciò tare , che fi ricompraffero altre possessioni con quel danajo che da' nuovi tributt per un quinqueunio farebbe pervenuto, e fi divideffero tra que' della plebe . Notati che quelta legge fu all' intutto contropofta all antecedente leg. Thoria, ed in vantaggio del pubblico - Ut vel agri quos a Senatu locupletes emisent, reddita poffeforious pecunia, plebi divideretur; vel fi neminem veteri possessione moveri Senatus vellet, alii agri ex pecunia, que ex novis vectigalibus per quinquennium pervenirent emerculur; & plebi que agros nou haberet , partirentur (d).
Vi fu di vantaggio la legge Servilia - agraria - costituita da P. Servilio Rullo

tribuno della plebe nell' anno ogo. ab u. c. fott' il confolato di Cicerone e di Antonio. e con effa fu prefinito, che quelle cote le quali dopo il confolato di C. Mario, e di C. Carbone fi foilero pubblicamente date, allegnate, vendute, o concelle, tutte foifero di quel dritto privato , cont erano a Ut que poft C. Marium , C. Carbonem confules publice dara, affinata, vendeta, concessa essent, es muia eo jure forent, usi que optimo jure privara sient.

Più, fu coftituito che crear si dovessero i Decemviri col sommo impero, i quali vender dovetiero le rendite di tutta l' Italia", della Siria, della Libia, e delle provincie da Pompejo novellamente foggiogare, e da quel denaro comprar li dovellero i retritori a i coloni, i quali ove voletlero, a di lor arbitrio li conduce; ero "Ut Jecemviri cum funmo imperio crearentut, qui totias Italia, Syria, Afia, Libia, & provinciarum , qu'us muyer Pompejus fubegerat , vettigalia renderent , ex eaque pecunia

agros colonis, ques arbieratu suo, quo vellett, deducerent, mercarentur.

E più su cossimito, che ad estr Decemviri sosse secto condennare i rei a di loro volontà e condennati relitatirgli in integram, e volendo, potefiero unche richiamare gli efuli ( per la qual cofa aver dovenero gli apparitori , i feribi , i librari ; i banditori , e gli arenterci; e di più che se gli concedeste secondo il costume de grandi , i muli , l'alloggiamento , e i suppelleichi ec. Ut eis liceres stamuare quos vellent , damnatos in beregrum refertuere, existes reducere; hujus rei caussa haberent apparitores, f.ribus, librarios, pracones, architectos, & ut ais darentur more majorum, muli, ta-Tem. 11: berna-

<sup>(</sup>a) Cicar. contra Rulium , & pro Rofio (c) Appian. lib. .. de bello civil. amer. , & Sainft. in Catil. (d) Cicer, ad Acuc, L.

<sup>(</sup>b) Cicer, pro Muren. Valer. lib. 8. cap. 1.

bernacula, suppellex &c. E questa legge a diffuasiva di Cicerone attora Console non

fu pubblicata, ciocche costa da più sue orazioni -

E finalmente vi fu la legge Julia - agraria - definita da C. Giulio Cesare nell' anno 691. ab w. c. a persuasiva di C. Pompejo, e con essa si prescrisse, che il campo Stellate (volgarmente detto il campo mazzone nel territorio di Carinola ) reio illustre da' maggiori, ed anche il fondo campano lafoiato in fusfidio per i tribati della Repubblica, divider si dovessero tra la plebe - Us ager stellas majoribus confectatus, item campanus ad fubfidia Reipublica vectigalis relictus, plebi divideretur. In faci furono divisi a ventimila cittadini , senza tirarli a forte, il terzo de quali e più eran liberi (a). Cicerone appellò questa legge legge Campana (b), e Callistrato entro coloro i quali ammove iero i termini di cotefti poderi coftitul la pena, e l'asione la dichiarò pubblica (c) .

De ambitu - ex leg. Pinaria aliisque ordine describendis.

7 T ? Ambito appo gli antichi Romani era quell'ifteffo delitto, che gli ecclefiaffici I oggi chiamano fimonta, val dire, che con questa si fa trassico delle cose sacre, con un atto reale, mentale, o convenzionale, e con quello si facea su gli ofici, o magistrati, che ne' comizi si pretendevano, ed anzi con maggior stacciatogine, perciocche coloro i quali pretendevano onej dalla Repubblica fi vestivano di bianco, onde si dissero candidati, e costoro per la cistà, e per l'assemblee girando sollecitavano i votanti, coll'adulazione, col prezzo, co' doni, e con le preghiere, e tal volta congregavano turbe d'uomini, e facean conventicole, per ottenere i suffragi a di lor favore. E come la cofa era giunta all'eccesso, e si vedean anteposti i presuntuosi ignoranti a i meritevoli , così a dar freno alla lor petulanza furono pubblicate varie leggi. La prima delle quali fa quella Pinaria - de ambitu, stabilita da L. Pinario tribuno militare, co colleghi nell'anno 322. ab n. c., e con elsa fu definito, che non foise lecito a colui il quale alcuna petizione far dovesse nel Senato di vestirsi di bianco - Ne cui album vestimentum addere petitionis caussa liceret (d). La suddesta leggonon ebbe la sua ofservanza, come dalla consuetudine d'ogni tempo si sa noto.

Vi fu ancora la legge Patelia - de ambitu, che fu risoluta da C. Petelio tribuno della plebe nell'anno 395. ab u. c. fott'il consolato di C. Fabio, e di C. Plauzio, e con essa su ordinato, che a niuno solse lecito anir turbe d'uomini, e conventicole per ambire ofici, e magitirati - Ut ne ambienfi magifiratus causta, nundinas, te conciliabula abire liceret. (e) E più fu ordinato, che colui il quale in qualità di candidato cercaffe alcuna carica, avvaler non si dovesse de nominicatori. Costoro eran que che suggerivan a i candidati i nomi di coloro che dovean dare i luffragi, i quali venivan prefi per la mano, pregati, ed abbracciati, per l'ambizione del voto, e per avere il magistrato - Ne quis candidatus comenclatore in magistratus petitione uteretur (f) ,

Vi fu in oltre la legge Cornelia Bebia, o com altri vogliono Cornelia Fulvia - de ambiru, le quali ambe proflerite furono contro gli ambizioli. La prima si riporta da Frank Hotmani, e la vuoi emanata da P. Cornelio, e M. Bebio coafoli nell'anno 572. do u.e., e la feconda li riferite da Hainerea (g), e la vuoi pubblicata da Ga. Cornelio Dolabella, e M. Fulvio Nobiljore confoi nell'anno 574. È qualunque fose la più appurata, con elsa fi cercò reprimere l'ambizione prava degl'ignoranti ed immeri-

<sup>(</sup>a) Vellej. lib. 2. Plutar. in Pomp. in Cafar. & in Caton. (e) Liv. lib. 7.

<sup>(</sup>d) Liv. lik. 4.

<sup>(</sup>t) Plutare. in Cat. utic. (b) Cicer. ad Atticum lib. 2. (g) Hein. lib. 4. tit. 18. num. 78. ant. rom. (c) Callift,in leg.agraria 3. ff.de term.moto.

tevoli, i quali pretio vel prece pretendevano alcune cariche che non fapevano affatto difimpegnare; e però queila tal ambizione che fi comprava a prezzo, fi puniva coll efilio com avvenne a Qu. Coponio , perche per un anfora di vino un voto a fuo favore

comprato s' avea (A) .

Vi fu parimenti la legge Calpurnia - de ambitu, che fu prescritta da C. Calpurnio Pisone contole coa M. Glabrione nell anno 5th. ab u. c , e con effa fu stabilito , che coloro i quali de ambitu condennati stati fossero , rimanestero privi d'ogni petizione d'onore, e tottopetti foffero alla pena di certa fomma di danajo - Ut ambitus damuanomni honoris petitione prohiberentur, certaque pecunia mulctarentur (b) . Manuzio ci fa fapere, che colui il quale fimili delitti accufava, n'ottenea il premio; anzi fe i medefimi accufati, o condennati, l'interfa colpa in persona d'altri facessero nota, eran effi in integrum reftituiti (c) .

Vi fu in teguela la legge Tullia - de ambitu , la quale fu profferita da M. Tullio Cice rone confole con Antonio, e con esta fu determinato, che niuno nel gladiatorio mestiere si efercitasse per un bienelo, 'in cui cercuto avesse, o avesse dovuto cercur il magifirato - Ne ques munus glasiatorum biennio quo magifiratum peticiat petiturufve erat , ederet . Più , che i Senatori qualora de ambitu condennati veniffero , fe gli dovefie dare l'interdetto dell'acqua , e del fuoco per anni diece ; e che la pena più grave effer dovesse ne plebei di quella che con la leg. Calpurnia fosse stata costituita -Ut in Senatoribus ambitus damnatis , aqua & igni ad annos decem interdiceretur , ut in plebem puna gravior effet quam lege Calpurnia (d) .

Vi fu fimilmente la legge Fabia - de ambitu , la quale fu prefinita da Qu. Fabio intorno all' anno 6eg. , e parla circa il numero de Settatori , val dire , di que clienti de' Candidati , che gli andavano appretto , per far numero di gente , o per meglio conciliur la di loro grazia, specialmente quand essi si trasferivano nel Campo Marzio-Ut cartus numerus jectatorum effet, weft, corum qui candidatos in vampum deducerent, la quel legge ii vuol antiquata dal popolo (e) , giacche altre leggi, a suftrenare l'infa-

me vizio dell'ambizione faron coffituite .

E finalmente vi fu la legge Julia - Je ambit - la quale fo coffituita da C. Giulio Ottavio augusto, e con essa su disposto, che colui il quale sosse a pretendere il magifirato, la provincia, o il facerdozio, fe congregafie turba d'uomini, chiamafie fervi , e altra moltitudine per aver i voti a fua divozione, aver li dovenie come reo di forza pubblica , e convinto, dar fe gli dovesse il bando in qualche Ilola - Ut qui petimius magifiratum, vel provinciam, vel facerdotium, turbam fuffragiorum bauffa cond'userie, servos advocaverie, alianve quam multitudinem conduxerie, convultas, ut vis publice reus în insulam deportetur (f). Diversamente però Dione (g) ci sa sapere. che colui il quale ambiziolo del magistrato si fosse mostrato, egli per quinquennium a magifiratu arcebatur (h). La suddetta legge si vidde cessare da che la creazione de' magifirati paísò fotto la cura de' prencipi , come i afferma Modejtino (i); non però vi tu un sen consulto, con cui, contro tali ambiziosi si stabili la pena di cento seudi, oltre l'infamia (k).

Oggi (a) Plin. hift. nati 35., e vedi

Heinec. loc. cit.

(b) Dio. lib. 26. Cicer. pro Muren , & pro Cornel. & Arcon, ibidem &c.

(c) Manut. in orat. pro Cluent.

(d) Cic. pro Muren. pro Sext. in Vatin. &

Dio. 16. 37.

(e) Cicer. pro Muren. 34.

(f) Paul. fent. 5. 32. Sveton. in August. , & Junisconsulti in pandectis .

(g) Dion. lib. 56. (h) Zonar lib. 11.

(i) Modeftin. in leg. un. ff. ad leg. Julian de ambita.

(k) Cit. leg. un, ibid.

Oggi però tall leggi fi dovrebbero contro gli ambiziofi rinnovare, perche non v'è oficio che da effi fi pretende, che non venghi pretio P prese con delitto d'ambico, è di fimonia fimboleggiato j e quel che più fi dorrore, è, che vogliono farfi credere leoni, fenz' accorgerfi, che teagono le orecchie lunghe e la coda, come finfe Elopo nelle favole (uc.

### De Annali lege - ex leg. Villia ,

Sol premette, che nell'antichità non potes aleuno pretendere ed avec cariche nell'a Repubblica. Le non dopo una certa età, val dire, per la quefitara i ricercavana ana i 27: per il tribunato anni 39: per l'edilità ann. 37: per la pretura anni 49: e per il confoliora anni 49: E per quel che fi è detto della quefitura, i vigle concordata Politiva con quel che ferive (a), cioè, d'effervi fittat leuge, che niano amministrar poterie magifitato urbano; le son aveilé pedito disce lipendi) — ne qui decum fijionali conferie della quefitura, dopo i diece litipnedi, corriformate nali nano ventitettimo (d). Premetie adunque le cofe predette, vi fu la leuge Villia – amulita, la quale fu affinita da L. Villio rismon della piete nell'anno 27, 4 des c., toxi il condisone del la piete nell'anno 27, 4 des c., toxi il condisone me di L. Julio, e L. Tullio, e con ella fu fiabitio, quali anni fi ricercatiero, e qual magifitato il profette adimandare, e el ciercitare – que anno cuti, quempue magifitato il profette adimandare, e el ciercitare – que anno cuti, quempue magifitato il prafetta della pretera, peterent, caperentype (c), e quivi allade Ovidio in fajliti:

Legibus eft etas, unite petatur honos .

### De annaria lege - ex Festo.

9 D Agr antichi s' appellava amaria lege quella, con la quale finivano gl'anni da poter i magiltrati ottenere (d). E gedi l'antocedente - de annali lege - ex leg. Villia.

#### De aquadutibus.

10 V I fu un fen. confulro a tempo di Elio Tuberone, e Fabio Malfimo, confoli, in rapporto agli acquidotti che ne poderi de privati eran coftratti, o con cubi focternanei, o con le volte a modo d'archi, per menar le acque, o per il comodo di controlo con con le volte a modo d'archi, per menar le acque, o per il comodo di qual cofa per non fare che tali acquidotti guafit divenifero dalla vicinanza delle radici, fu cofticuita legge, anche in leguela di quella ordinana nelle xi, tavole, comb da vederfi nel §. 22. della parafr. 5-, che intorno a i medefimi non fi trapiantaffero arbori, ne per la defira, a el per la finitira, e fin on nalla difianza di quindeci picidi. Ne circim apueductas, que per predia privatorum deducuntur, arbores alitir habeantur, quan destre lavoque intermijis pediba quindeim di.

#### De affignatione libertorum - ex fen. conf. Vellejano .

Pempo di Claudio fu fatto un fen. confelto, appellato Vellejano - de affignatione libertorum, effendo confoli Vellejo Rufo, ed Olterio Scapula; e con effo ti prefai-

<sup>(</sup>a) Pelibio lib. 6.

<sup>(</sup>b) Cicer. philip.5.

<sup>(</sup>d) Festus , & Civer. philip. 5, 17. (e) Vid. Jul. Frontinum in lib. de aqueduct.

finito, che se alcun padre avesse più figli legittimi e naturali, e disponesse del suo liberto, o libertà, a chi de medefimi figli dovesse spettare. Oc qualora il padre gli manumettesse con atti tra vivi, o per testamento, e poi se ne morisse; il figlio, o la figlia a favor di cui ti dasse l'assegnamento, restava fola nel padronato, come se da alcun di loro la liberta quel liberto, o liberta avesse confeguito. Se poi quel figlio o figlia, a cui lafciato fi fosse il padronato se ne morifse senza lasciar da se altri figliuoli, falve reftar dovefsero le ragioni agl'altri figli del difponente, come te l'alsegnamento fatto non fi folse. Si quis dvoi plurefue fiberot suffs supriis questros in postestate habies, de liberto liberture significației cujus est liberis suis, eum liber-tum, sibertumuce em este voltet, its, euro, foit, sitius, ved sitie, quanto is parte eum camve manumiferit inter vivos, vel testamento in Civitate esse dejisset, solus el patronus, folave patrona effet, perinde atque ft ab eo, eave libertatem confecutus confecutave effet; utique si ex liberis quis in civitate esse desisset, neque ei liberi ulli essent, cateris ejus liberis qui manumisit perinde onnia jura serventur, ac si nihil de eo liberto, eave liberta parens significasset (a) .

#### De Aventino monte - ex leg. Icilia.

E cose, pubbliche si appartenevano al popolo romano; e come in Roma vi era il 12 E cote, punpitene il apparene allo al popoli fu la legge Icilia - de Aventino, fatta da L. Icilio tribuno della plebe nell' anno 297, ab u. c. lotto il consolato di M. Valerio, e Sp. Virginio, e con elsa fu conchiulo, che il monte Aventino si concedesse al-la plebe, ad uso di sabbricare - Ut Aventinus mons plebi ad adificia concederatur - e secondo le relazioni di Dionif. Alicarnasseo (b) si ha, che coloro i quasi possedevano cose acquistate con giusto titolo, posseder le dovessero come padroni; all'incontro quel che venisse cogli edifizi occupato, a forza, o di nascosto, si potevan riacquifiare dal popolo, con pagare bensi quelle ípele, che gli arbitri avrebbero decile, giacche le cofe pubbliche il popolo dividendofele, se le potez possedere - Que privati jure quefita possidebant, ea pro domino possiderent, que vero vel vi, vel clam accepta, adificiis occuparant, ea recuperata, impensis quas arbitri statuissent populo redderent; catera vero qua publica essent, ea populum sine pretto recipere & inter so dividere (c).

#### SOMMARIO.

) rogazione al popolo, fe fi dovesse muover la guerra contro il z De bello Antiochi 2 De bello Macedonico) Re Antioco, e contro Filippo Re di Macedonia .

3 De bello Mithridatico . Cn. Pompeo ebbe l'amministrazione della guerra contro Mitridate, con varie difrofizioni .

C. Mario fu fostituito in luogo di Silla ad amministrar la guerra contro Mitridate Re di Ponto . 4 De beilo Perfei .

A Perseo figliuol di Filippo Re di Macedonia avendo controvenuto a i trattati col popolo romano , gli fu intimata la guerra, fe non foddisfacesse i danni .

(a) I.eg. 1. ff. de affignat. libert. , & (c) Halicarnaf. loc. cit. . & Inftit. eodem tit. de affignat, libert.

(b) Halicarnaf. lib. 10.

5 De bonis libertorum .

I figli de manumessori nella successione de beni de libertini eran preferiti agli eredi estranei .

Il pastrone avea la virile ne beni del liberto, fe cofeui possetuto avesse feusi cento, e tenesse meno di tre figli; ciocche poi sa emendato da Giustiniano imp. ; e come .

#### De bello Antiochi - ex leg. Cornelia .

SI sà già che il costituir leggi dipendea dal popolo romano, justus populi & fuf-fragia sunto; onde in tutti gli affari d'importanza, specialmente de sure belli & pacis, per necessità dal popolo dipender si dovea. E come accadeva di doversi comtro il Re Antioco la guerra istituire, così P. Cornelio esfendo console con M. Acilio nell'anno 562. ab u. c. fè rogazione al Popolo, se si contentava contro Antioco, e di lui fautori intimargli la guerra - Vellent , juberentne cum Antiocho rege , quique fectam ejus fecuti effent , bellum iniri ? (a)

#### De bello Macedonico - ex leg. Sulpitia

2 T Ella stessa maniera avvenne, se si dovea intimar la guerra a Filippo Re di Ma Dedonia per le ingiurie, e movimenti d'armi da costui fatti contro i foci de popolo romano; ond' è che P. Sulpizio console con C. Aurelio nell'anno 353, ab u.e. ne le ragazione al popolo - vellent juberentu? Philippo regi, mace tonibulque qui fub regno ejus effent, ch injurias armaque illata focijs populi romani, bellum indici? (b)

#### De bello Mithridatico - ex leg. Manlia, & ex leg. Sulpitia.

Ella guerra contro Mitridate s'incontrano due leggi, una, Manilia determinata da C. Manilio tribuno della plebe nell'anno 657. ab u. e., fott'il confolato di M. Lepido e L. Voleazio, con cui fu disposto, che la condotta, e l'amministrazione della guerra contro Mitridate fi commetteffe a Cu Pompeo: più sche tatta la provincia in cui Lucullo era fiato prefetto, e tutto l'impero di coftui, e l'intiero efercito si dasse a Pompejo; ed anzi se gli aggiugnesse la Bitinia governata da Glabrio; e più , la flotta , e tutto l'efercizo marittimo che fin da principio per lo corteggiare avuto avea; ed in oltre tutte quelle provincie, delle quali per la legge Gabinia non gli era stato dato il governo, cioè, la Frigia, Licaonia, Galazia, Cappa-docia, Cilicia, Colchi superiore, ed Armenia - Ut belli Mithridatici administratio Cn. Pompeio mandaretur: ut provincia universa, cui Lucullus prefuerat, omneque infius imperium, exercitus, & copie. Pompeio darentur; & hoc amplius Bithinia affungeretur cui Glabrio preerat; classes item & copie omnes maritime quas ipse initio belli piratici habuerat; omnes praterea provincie, quibus folis lege Gabinia non prafuerat, Ehrygia, Lycaonia, Galatia, Cappadocia, Cilicia, Cholchis fuperior, & Armenia (c). L'altra Sulpitia rifoluta da Ser. Sulpizio Galba, con cui stabili, che si privasse l'impero a Silla, al quale la provincia dell' Afia era toccata in forte, e di ammi-

militrare la guerra con Mitridate Re di Ponto, e si commetesse a C. Mario - Ut Sylla, cui Afia provincia obvenerat, ut bellum mithridaticum administraret, imperium abrogaretur , & C. Mario mandaretur (d) . Dio. lib. 26.

(a) Liv. lik. 36. (b) Liv. lib. 31.

(d) Flor. epit. 77. Plutar. in Sylla & in Mario . App. de bell. civ. 1.

De

<sup>(</sup>c) Cicer. pro lege Manilia . . Plutar. in Pempejo!. Appian, in Mithridate, &

#### De bello Perfei - ex leg. Licinia cassa.

Del penaramono della guerra contro Perfeo figliato di Filippo Re di Maccionia, 4 la quale fi determino 4, che avendo Perfeo controvenuto a i parti, trattati prima col padre, ed indi feo lui rinovati dopo la monte dello fielo, a vendo perció morbi guerra a i foci del popolo romano, devattati i campi, ed occapace le Città; ed avendo ances tente consiglio de movere guerra la popolo romano, con averifa tal effetto preparate le armi, i cavalli, i foldati, e le fibrate. E quindi fe delle cole indicate anno prima consiglio de supposito promo prima con esta esta della properationa del perfetto preparate le armi, i cavalli, i foldati, e le fibrate. E quindi fe delle cole indicate anno consistente del prima della properationa della pro

#### De bonis libertorum - ex Sen. conf. Largiano .

Tempo di A. Cecina Largo, confole con T. Claudio Drufio, vi fu un fen. con- 5 I fulto nell'anno 794. ab u. c., e fu appellato - largiano - de bonis libertorum -E come in que' tempi vi eran i libertini di condizione latina, e deditizia, sù i beni de quali come peculio di fervi, ci avean dritto i manumiffori ; così con detto fen. confulto fu determinato, che i figliaoli de' manumiffori, qualora nominatamente non venitiero dal padre eferedati dovesfero nella successione de' beni de' libertini esfer preferiti agl' estranei eredi - Us liberi manumissoris non nominatim exhereses facti, extrancis he edibus in bonis corum libertinorum preponerentur - E così fu declio dal Se-nato, in occasione, che un tal Tracio liberto di Lello avendo fatto il di lui testamento, intitul taluni estranei, onde il Senato determinò, che l'eredità di Tracio, tolta agli eredi estranei, data ii fosse a i figliuoli di Lelio di lui padrone, semprecche dal padre eleredati flati non fosero, come s' argomenta dalle Inflitux. 6 ult. de success. libert. & leg. 1. Cod. de lat. liber. tollend. E con ragione i manume fori ci rappresentavan azione sopra i beni de' libertini , perche vi fu editto di Trajano imp. , con cui preferifie, che qualora i liberti latini fenza il confenfo del padrone s' industriassero con rescritto del principe la cittadinanza romana conseguire, si dove ero tali riputare, vivendo, ma a morte divenir latini, come prima (b); ficche per niun cafo i padroni dell'eredità de liberti potean effer privati. E vi fu ancora la legge Papia - de jure patronatus, con cui fu definito, che di quel liberto il cui patrimonio alcendene a 100. mila sessera ( che da Ginstiniano furon interpretati per scudi cento (c) ) , ed avesse meno di tre figli, morendo, o con testamento o ab intestato, al padrone dar fi doveste la virile (d). Non di meno però codesti antichi dritti emendati surono dall' istesto imp. Giustiniano, il quale prima dispose, che se il liberto, o liberta possedendo fcudi cento, o meno, e facessero testamento, il padrone non avea azione alcuna : le poi morti fossero ab intestato, senza lastiar figliuoli, restava il dritto padronato a norma delle leggi decemvirali se libertus intestato moritur, cui suus heres nec estit, ast patronus patronive liberi escint ex ea familia in eam familiam proximo, pecunia duitor; e le in fine il patrimonio eccedefie i feadi cento, e'l liberto avefie fatto il ſuo

<sup>(</sup>a) Livius lih. 42.

<sup>(</sup>b) Inft. 6. ult. de fuccef. libert. , & Cit.leg. 1. Co.t. de latin, liber. tollend.

<sup>(</sup>c) Instit. loc. cit. 6. sel nostra constitutio.

Inftit. locicit. 5. poftea vero .

fuo testamento, ed avesse preterito il padrone, allora non avendo figliuoli, o avendogli, e gli avesse eseredati, il padrone avea il quadrante libero da ogni peso, o il supplemento, per bonor. possessi contra tabulas (a). Ma per ultimo su in tutto tolta la condizione latina e deditizia, e permite Giustiniano a i libertini la facoltà libera di testare, e nel tempo istesso tolse a i padroni la futura successione de medesimi (b).

#### SOMMARIO.

1 De caducaria lege .

Beni vacanti, quando non vi fosse pretensore, s'appartengono al fisco, e come . 2 De Caja Tarratia virgine vestali .

Caja Tarrazia vergine vestale ebbe dalla Repubblica molte prerogative, e perche. 3 De Caij Cæfaris interfectoribus . Peue costituite contro gli uccisori di C. Cesare .

4 De Cajo Mancino.

Pena costituita contro C. Maucino, per aver trattata la pace co' Numantini senz' ordine del Senato , e come . 5 De Cajo Mario .

Cajo Mario non oftante che veniffe perfequitato da Silla , fu egli richiamato in Roma .

6 De Caio Pontinio .

Cajo Pontinio fu onorato dalla Repubblica .

7 De Cenforibus. Cenfori iftituiti da Ser. Tullio, e loro autorità , che indi fu diminuita , ma noi reintegrata .

8 De Centura . Cenfori, come prima il di loro oficio era quinquennale, così poi fi restrinse ad un

anno , e mezzo .

o De Cereis . Cerei foliti darfi nelle festi faturnali , furono proibiti , eccettocche ai potenti .

to De Cæfare. Celure fu onorato dalla Repubblica , e come .

11 De ceifione bonorum . Cessione di beni fatta fenza dolo, liberava il debitore.

12 De Civitate .

Dritti di cittalinanza romana , quali, ef a chì accordati. Peregrini discacciati da Roma, e quali fossero.

Figli di genitori peregrini seguir doveano la condizione della Madre . 13 De clavo pangendo.

Chiodo che s' immetteva ne parieti, e valta a numerar gli anni ...

La De catibus nocturnis .

Radunanze clandeftine di popolo , secondo l'antico istituto , gli autori eran sogetti alla pena di morte . 15 De coitione in litem .

Patti dolofi fopra le liti aliene , chi gli trattaffe , era tenuto alla rena de leg. Iulia de vi privata. 16 De coitionibus.

Congiure , e ) sospette sono alla Repubblica , e chì tali cose prativasse , egli è sot-) toposto alla pena capitale.

(a. Inft. de succes. libert. 6. fed noftra conft. (b) Leg. un. Cod. de latin. liber. tolien. & Leg. unic. C. de dedit, liber. tollend ... Inflit. de fuccef. libert. 6. ult.

17 De collegiis .

Collegi d'artefici istituiti prima da Numa, ed indi perche quasi dismessi, suron

18 De collusione detegenda .

Collufione tra'l padrone, e'l fervo, accid libero dichiarato foffe, chi tal collufione mettea in chiaro , acquiflava il fervo ifteffo .

19 De colonia novi Comi . Como , Citià , fu tolta a i coloni , e perche .

20 De colomis doducendis.

Colome , quali erano , e come fi diftinguevano tra civili , e militari .

21 De comitiis .

Comizii , tributi , curiati , e centuriati , quali foffero fati .

22 De confecratione .

Confecrazione di tempio, altare, o altro far non fi poten, fenza il permeffo del-· la plebe .

93 De curiatis legibus . Curiate leggi, quali flate foffero , vedi suo loc.

De caducaria lege - ex leg. Julia.

D A C. Giulio Ottavio Augusto su disposta le leguente legge, denominata - Ju- r
lia · caducaria - Della medetima due capitoli ci sono stati trasmessi dall'antichità, cioe, che non disendovi alcuno, al quale il prisesto de beni fi appartenelle; o cisendovi, ed aveise tralaticito i luoi dritti, a continui della disenta proportenelle i nego fi a al poum bonorom poligito pertinue della i auti fi quidam, fel just fum omi jeti, bona publicioni (a). E però oggi quale a vi fart ta i dinuncia, i indevono detti dide effermi provare, come Guiaco i alterna. La suddetta legge ancora i nuna di occi della continui di continui provare, come Guiaco i alterna. La suddetta legge ancora i nuna di Ciuliano giureconsisto (b.). con questo di più , che quante volte I beni vacanti de-venero al fisco appartenere, prestar si devono i legati, e i sedecommessi guosico, et dicc. sege julia bona vacantia ad fissim pertinent, E legata, E fiziciommissi pra-Stantur - perciocehe ancorche il fifco non lia erede di nome , egli è di fatto , e perció è tenuto (c) :

De Caja Tarratia virgine vestali - ex leg. Horatia.

C Aja Tarrazia fu vergine vestale, e su benefattrice al popolo romano, avendo- gli donato-il cumpo Tiberino, o sia campo Marzio; ond'e, che per gratitudine, e retribuzione, con legge particolare - Horatia - de Caja Tarratia virgine vestali -emanata da M. Orario confole, se le accordarono molte onorevoli prerogative cioè, che poteffe fur testamento; che dopo i quaranta anni di fua età, volendo, poteffe lafciar il lacerdozio, e menarii a marito - Ut certi honores a tribuantur, in his que softabilis esses, ut si quairaginta annos nata, savertorio abire, ac nubere voluisset, jus at patestasque exaugurante, atque uubende esset; munificentie. E beneficij gratia quod campum Tiberinum, five Martium populo romano condonasset (d) e vedi Plutar, en Pu-blicola, ove per Tarrazia, Tarquinia vien chiamata.

The property that sample is a given and

(a) Ulgian, indeg 4,5 a ff. de fideloom liber. (c) Leg. ex facto 5 fin ff de vuly Epup fabft (b) Leg. quillan 9,5 ff de legat. & fidelot. (d) Gell. lib. ... cap. 7.

#### De Caij Cæsaris interfectoribus - ex leg. Pedia .

Uesta legge su emanata contro gli uccisori di Cajo Cesare, da Qu. Pedio conso-le, con Augusto Cesare, nell'anno 611. ab u. c., e con essa su definito, che contro coloro i quali flati fossero gli autori dell' uccisione , si dovesse la reità esaminar in giudizio, e venendo condennati, se gl' interdicesse l'acqua, e 'l succo - Ut qui C. Cafaris cadis auctores effent , judicio coftituito rei fierent , & damnatis , aqua & igni interdicerentur (a) .

#### De C. Mancino - ex leg. Firia Attilia.

T A cit, legge Furia Attilia - de C. Mancino dimostra quanta stata fosse l'autorità della Repubblica romana, e la giuftizia infieme. Ella fu coftituita da L. Furio, e Seft. Attilio, tribual della plebe, e ficcome C. Mancino trattata aven la pace co' Numandini, senza l'autorità del fenato, coì lin pena su ordinato, ch' egli s'aggiu-dicaise fort'il dominio e potesta de medessimi - Us C. Mancinus quyd sino sonatus aven Ctoritate pacem cum Numandinis fecifet, ils dederetur (b) . 5

#### De Cajo Mario - ex leg. Manlia - & leg Cornelia.

5 A Cajo Mario fu commelso il governo della provincia di Numidia; onde con leg-ge - Manlia - de Cajo Mario - flabilità da L. Manlio tribuno della plebe nell' anno 646. ab u. c., fott' il contolato dell' istesso C. Mario, e L. Casso, su decretato - ut eidem C. Mario provincia Mumidia mandaretur (c).
Vi fu ancora altra legge - Corpelia - de Cajo Mario - preferitta da L. Cornelio
Cinga, confole con Cn. Ottavio nel anno 656, ab u. c., e con elsa fi ordinò, che

C. Mario , il quale da L. Silla opprelso , fuggito avea , fi ritiralse in Roma - Us C. Marius , qui a L. Sylla oppreffus , projugerat , in Urbem reciperetur (d) .

#### De Cajo Pontinio - ex leg. Sulpitia.

FU coftume della Repubblica romana premiare la virtà a misura del merito, come in varie occationi se ne riconoscono le disposizioni; E come C. Pontinio proconsole su uno de benemeriti , così in grazia della di lui virtà , vi su la legge Sulpixia - de C. Pontinio emanata da Ser. Sulpixio Galba pretore nell'anno 699, ab u.e., con cui fu disposto, ch' esso C. Pontinio, in quel giorno che trionsante entrasse in Roma, avesse l'impero - Ut C. Pontinio proconfuli que die Urbem triumphant ingrederetur imperium effet (e) .

### De Cenforibus - ex leg. Publilia, ex leg. Clodia, & ex leg. Cacilia.

Oficio di Centori in prima fu ifiituito da Servio Tullio, indi discacciari i Re paísò a' Confoli, ed in feguela ne su cofituito particolar magistrato di due, con ampla potestà di stimar gli averi de' Cittadini , i costumi , e la disciplina , ed a tal feguo, che se alcun senatore difettato avesse, lo discacciavan dal senato, e così il Cavaliere era privato del cavallo pubblico , ed anche il plebeo dal dritto di dar il fuffrag-

<sup>(</sup>a) Aprian de bell civil 3. Vellejus lib.2. & (c) Liv. lib. 33. (d) Vellejus lib. 2. app.

Suet, in Neron. & Galba . (e) Cic, epift, ad Attic, lib.4. Die lib.40. (b) Cicer. 3. offic, epift. 56.

fuffraggio; e con altre facoltà d'invigilare su i luoghi pubblici, sù i templi, e sù i vettigali , di costituire , ed abrogar le leggi , ed altro che rapporta Livio (a) . La pade a tal proposito vi surono alcune leggi , ta prima , cioè , Publilia - de legibus & censoribus - prosferita da Qu. Publilio Filone ; dittatore . nell' anno 314. ab u. c. . con cui fu disposio, che tutt' i Cittadini offervar dovesiero i statuti della plebe; che prima di darfi i suffraggi di quelle leggi che ne' centuriati comizi si sarebbero stabilite, i padri ne facessero la proposta; e che quando si venisse al caso, che i consoli rinfeiffero dell' ordine plebeo, allora elegger ti doveste il centore - Ut plebifeita quirites omnes tegerent; ut legum que comitijs centuriatis ferrentur, ante initum fuffiagium , patres auctores fierent ; ut alter utique ex plebe , cum eo veutum fit, ut utrumque plebeium confulem fieri liceret , cenfor crearetur (6) .

Vi fu altr legge - Clodia - de cersforibus - costituita da P. Clodio, tribuno della plere, intorno all'anno 695. ab u. e. con cui ftabill, che i cenfori non aveffero, sciegliendo, preterito alcuno, ne notarlo di qualunque infamia, a riferba di colui, il quale appo loro veniffe acculato, e con fentenza d'ambi i Cenfori condennato -Ne quem Cenfores in legendo preterirent, neve qua ignominia afficerent, nifi qui agud eos accufatus , & utriufque conforis fententia daumatus effet (c) . Con detta legge , il dritto della cenforia potettà si vide diminuito, quale nella Repubblica s'era confervato per 400. anni , come l'afferma Cicer, in pifou., perciocche prima era lecito a i centori notar i delinquenti con la centoria nota anche non accutati , in modocche quel che uno stabiliva, le l'altro espressamente non si epponea, e'l notato non li-

berava , s' avea come fe da ambi i centori fosse stato condennato .

Avverso la cit, legge Clodia, poch anni dopo, val dire nell' anno 701. ab u. c. fu emanata la legge Cecilia - de cenforibus - definita da Qu. Cecilio , Qu. Fulvio Merello, Scipione, e Pompejo consoli, e con essa su disposto, che la-centoria potelial, la quale P. Clodio tribuno della plebe diminuita avea , si restituisse in integrum-Ut censoria potestas quant P. Clodius tribunus plebis imminuerat, restitueretur (1).

### De censura - ex leg. Æmilia.

Ui si parla della durata dell'osicio del consore; onde vi fu la legge Æmilia - de cenfura - coltituita da M. Emilio, dittatore, nell anno 320. ab u. c., con la quale determinò, ehe l'oficio di centore, ficcome per l'addierro era durato per cinque anni , così d'allora innanzi fi riducene ad un'anno , e fei meli - Ne cenfura que ufque en quinquennalis fuerat , plus quam annus , ac- semestris effet (e) .

#### De cereis - ex lege Publicia.

NEI mese di Decembre si celebravano in Roma le sesti Saturnasi in onor di Sa- 9 turno, che cominciavano dalle 17. innanzi, per sette, o cinque giorni pieni d'allegrezza, inviti, convivi, e reciprochi doni, e tra l'altre cofe, tolevano le perfone umili dare a i potenti un cereo , secondo riferisce Festo ; e come la coia passò in abulo, che ogni privato volca col cereo effer diffinto, vi fa perciò la legge -Publicia - de Cereis - emanata da Publicio tribuno della plebe , con cui li proini di darfi i cerei nelle festi saturnali a chicchesia , a riferba chè a i più potenti , ed a i più ricchi - Ut faturnalibus, cerei non nife ditioribus mitterentur (f) .

De

<sup>(</sup>a) Liv. lib. 4. 8. (b) Liv. ab u.c. lib. 8.

<sup>(</sup>c) Ajcon. in pifon. Cicer, ibid. & in Milon .

<sup>(</sup>d) Dio. lib. 40.

<sup>(</sup>e) Liv. 4. & 9.

#### De Cafare - ex leg. Vatinia - & ex leg. Trebonia.

U oporato Cefare dal Senato per mezzo della leg. Vasini, pubblicita da P. Vatinio ribuno della plebe nell'anno fot, 46 v e loci il copioloto di Cefare, e
di Millori della properiori della properiori della della properiori della della properiori della commercie a Cefare per conque anni, inori force e forca decreto di Senato: Filipche le gli daffe il danzo dall'erazio per l'efercito: più , que Legati, i qualita norma
della leage egli nominava, doveffero feco lui partire, [enza decreto del Senato; che la
colonia di movo Como potetie anche trasferire -UE Cefari, Gallia cifalpina cum Illyrico,
in vinioperminim, fine finatta decreto e Cestar fortem, manataretiri, sti guosi in lege
nominabat legati, fine Senatus decreto com Cefare proficiferemur; streitem, pennia
de erazio ad exercitom attribuercusi; stri dem coloniam nonum Comum Calcaret (e).

Vi fu în feguela la legge Trebouie emanata da A. Trebouio tribuno della plebe nell anno 61%, abu a. C. fort il confolato di Pompeo magno, e di Graffo, con cui in osor di Cefare fu ordinato, che l'impero della Francia, che con la legge Vaținia gli era fiato conectio, prorogarte gli doverle per un altro quinquennio aut Certifiri imperium in Gellia; in diat quinquennium, quam quot il Vatinia legge conceflim erat, prorogaretur. E. così Trebonio tolfe la potetlà al Senato di mandar il fuccerifore - ita Trebonius fenaturi, fuccifiori mittadi, proteflatura alianelas (b).

#### De cessione bonorum - ex leg. Julia .

11 Quefta legge a favor de debbitori, a aferive a C. Giulio Augusto confole, con cui fu prefinito, che colui il quale fenza fau dolo maho, il debbiti non poteffe foodisfare, i di lui beni cedendo fosse liberato - at qui fine dolo fuo malo ari aliena fattisfacere non posse, bonis fuit sedendo, tiberaretre (c).

#### De civitate - ex leg. Papiria, alifq. ordine temporis describen.

12 V Arie furono le leggi fu i dritti della cittadinanza romana, a i meritevoli tal volta con di fufraggio, e tal volta fenza di efis accordati, a milura della giuftizia che fe gli conveniva. La prima adunque fu la leg. Paprita de Civitate e definita da L. Paprito, pretore a nell'anno 321, ao a. c., fott il confolato di Corneliea, e di Domizio, e con cefi fu determinato, che agli Acerrani il percegativa della cittadinanza romana fi concedefie, ma fenza fuffraggio – ut Acerranis civitas fine fuffraggio daretur (3).

vi. iá in appesso la leg. Porcia - de jure Civitati- proficita da M. Porcio Camon cribuno della plebe nell'anno 454, ab u. c. fost il confolazo di Valerio . e di Appeleio, e con enia fu preficritto, che niun imagifirato ordinazile di doverti affliggero con bacchette alcun citadino romano, z neppure condenarlo a morte; bensi qualora venific condennato, la pena dell'ellio fe gli dovette imporre, giacche ne primi tempi-i maliatorci eras battott sin alla morte, e di nosi la lor cervice alla forca venific va appicata e ne quis magifiratas si um romanum virgis ceferis, necestro, f. di damento.

<sup>(</sup>a) Tranquil. in cefare.

Cicer. pro Balbo, & epiftol. ad Lent. (b) Cicer. ad Attic, 7. & 10. Flor. epift. 105.

Plutar. in Pomp. & in Caton.utic.

<sup>(</sup>c) Leg.1 & leg.4.Cod.qui bon.ceder.poff.& Cod. Theodof. lib. 4. in titul. qui bonis ex lege Julia ceder, poff.

<sup>(</sup>d) Liv. lib. 28.

nato, exilium permitteret - cum antea nudorum cervix. infereretur furce, corpus vir-

gis ad stecem caderetur (a).

Vi fu ancora la legge Julia - de Civitate - pronunciata da Sest. Giulio Cesare, confole, con L. Marzio, nell'anno 662. ab u. c., e con effa fu disposto, che si concedessero i dritti di cittadinanza a coloro, cioè, a i socij, ed a i latini, i quali eran fiati sedeli nell'insorta italica guerra, ed a coloro ancora, che in amicizia col po-polo romano tornati sossero - Ut iss qui bello italico exorto in side manserunt (manserant autem omnes latini ) , & ijs qui in amicitiam postea redissent , civitas daretur (b). Col benefizio di questa Jegge, si viddero posti in eguaglianza i dritti di tutte le Colonie", e municipi ch' eran nell' Italia , non perche egualmente si servissero delle romane leggi, mentre i Municipi viveano co'di-loro particolari inftituti, ma perche avenero il dritto di dare i fuffraggi, e di poter ottenere le dignità della Re-pubblica, come prima eran permente a i municipi e colonie romane. Quest' iffettia legge Manuzio la riferifice emanata da L. Cefare, confole, collega di P. Rutilio, e fu appellata Tulia, perche solo la profferi Giulio Cesare, mentre il collega si mort in battaglia .

Vi tu parimenti la legge Plautia papiria de civitate, coffituita da M. Planzio Silvano, e C. Papirio Carbone tribuni della plebe, nell'anno 664. ab u. c. fott'il confolato di Cn. Pompejo, c di L. Catone, con la quale fu ordinato, che la cittadinanza a coloro si concedesse i quali sossero stati ascritti nelle Città confederate, semprecche quando la legge si pubblicasse, essi il domicilio avessero avuto nell'Italia, e per due meli prima li fossero manifestati - Ut civitas iis daretur , qui faderatis civitatibus adferipti fuiffent, fi & cum lex ferebatur, in Italia domicilium habuiffent, & fe-

xaginta diebus ellous professi (c). Vi su similmente la leg. Gellia, & Cornelia - de Civitate, pubblicara da L. Gellio Publicofa, e da Cn. Cornelio Lentulo confoli, nell'anno 631. ab u. c., con la quale fu definito, che coloro i quali Cn. Pompejo, col parere del Senato avrebbe dichiarato cittadini , tali fi dovefiero riputare - Ut cives romani fint hi , quos Cn. Pompejus de

confilii sententia singulatim vivitate donaverit (d) . Vi fu inoltre la leg. Pappia - de civitate, stabilita da C. Papio tribuno della plebe , nell'anno 628. ab u. c., fott' il confolato di L. Cotta , e T. Manlio , con la quale fu dichiarato, che i peregrial scacciati fossero da Roma - ut pellegrini urbe Roma pellerentur (e). Peregrini s' intendeano coloro i quali non erano cittadini romani, e ai quali non apparteneva il jus quirizio, o che giammai fossero stati cittadini, o el-

iendo, aveisero perduta la Città (f) ...

Vi fu di vantaggio la leg. Menia - de civitate, quafi in spiega della cit. leg. Pap-pia, e contiene, che colui il quale nato sosse da genitori peregrini, seguir dovesse la condizione della madre - Ut ex alterutro peregrino natus, deterioris parentis conditio-

E finalmente vi fu la leg. Servilia - de civitate , promulgata da C. Servilio Glucia tribano della plebe , con la quale fu difposto , che a i latini si concedesse il dritto di confeguire la cittadinanza, in luogo di coloro i quali avendo accufato i magittrati d'aver-

(a) Liv. lib. 10. Cic. pro Rabir. perduel. Saluft. in Catil. , & Suet. in Neron.

(b) Gell. lib. 4. cap. 4. Appian. de bello civil. 3.

Eutropius, & Cicer. pro Balbo . (c) Cicer. pro Arch.

(d) Cicer. pro Balbo . (e) Cicer.de offic.3.pro Balbo, Epro Archia. Dio. lib. 37. (f) Leg. 1. Cod. de hered inflit., &

I.eg. 10. ff. de in jus vocan. & alibi . (g) Ulpian. inftit: cap. 5. &

Leg. lex nature 14.ff. de ftatu homin,

d'aversi preso danajo contro ragione , venisiero come calunniatori condennati - Ut latinis jus effet civitatis affequende in locum ejus quem accufando repetundarum, damnaffent (a).

#### De clavo pangendo - ex leg. Genutia Amilia.

13 P Er intender il tenore di quefta legge, premetter fi dee, che anticamente l'afo delle lettere non a tutti era patente, ond'è, che il numero degl' anni fi conosceva dall' inficcamento d' un chiodo che s' immettewa ne parieti . E quindi il pretore massimo in ciascun anno negl' idi di Settembre era tenuto far immettere un chiodo nel pariete del tempio di Minerva ; perche da Minerva furono trovati i numeri , e ferviva a numerare gli anni, ficche quel chiodo annalis elavus s'appellava (b). Che perciò fu emanata la leg. Genufia Abmilia - de clavo pangendo, da Cn. Genuzio, e L. Emilio confoli, col parere del Senato, nell'anno 305, ub u. c., e fa determinato . Ut qui pretor maximus fit . idibus Septembris clavum pangat , e ciò in offervanza dell'antico inflituto, e quivi Livio (c) riferifee d aver veduto a tempo fuo la riferita legge prifcis litteris verbifque fcriptem .

#### De Catibus nocturnis - ex leg. Gabinia .

14 T A cit. leg. Cabinia - de noclumis cetibus, fa profferita da A. Gabinio, tribuno della plebe, e con effa fu ordinato che colui il quale congregaffe, e concitatfe nella Città di Roma alcuna clandestina radunanza di populo, secondo l'uso antico, foggiacer doveste alla pena capitale - Ut qui conciones ullas clandestinas in Urbe conflavisset, more majorum capitali supplicio mulciare:ur (d). Di questa legge vi furono i primi temi nelle leggi delle x11. tavole - Si qui in Urbe casus nocturnos agitaffit, capital efto, com' è da vederfi nella Parafr. IV. al 6. 20, in ove più diffusamente se ne tratta .

### De coitione in litem - ex fen. conf. Volufiano,

15 A Questo Sen. consulto manca l'autore, e l'età, e però secondo Modestino giure-consulto consiene, che se taluno con dolo malo, e malignimente convenire sopra qualche aliena lite ; o pure se accusasse alcun innocente , e si fosse pattuito di doverii communicare tutto ciò che con la di lui condannagione ie ne pote e riportaportare; o pure se alcun creditore con privata autorità, ed a forza entrare nella roba del suo debitore, e l'occupatse senza decreto di giudice. In cadauno de suddetti cafi, il reo tenuto fosse alla pena della leg. Julia - ae vl privata. Qui improbè coeunt in glienam litem , vel in accufationem innocentium , ut quicquid ex condemnatione in vem ipfius redactum fuerit inter eos communicaretur , lege Julia de vi privata tenerentur (e) .

#### De coitionibus - ex leg. Duilia Mania.

16 Le Congiure furono fempre sospette alla Repubblica, come le sono ad ogni mo-te narchia; e però a dar riparo a sì fatte indegnità vi su la leg. Dailia Menia -de coitio-

<sup>(</sup>a) Ascon. pro Scauro , & Cic. pro Balbo. (b) Festus, & Livius lib. 7. (e) Leg. ex fen. conf. Volufiano 6. G Peg. 7. fl. ad leg. Jul. de vi pr.v. , & (c) Liv. loc. cit.

<sup>(</sup>d) Portius latr. declam. in Catil.

coltionibus , definita da M. Duilio , e L. Menio tribuni della plebe , nell' anno 396. ab u. c. fotto il confolato di Marzio, e di Manlio, e col voto del Collegio li conchiuse, che niuno da allora innanzi s'unisse in fazione col popolo, o che in altra parte lo conduceíse; e chi tal cofa praticaíse, alla pena capitale foíse tenuto - Ne quis postea populum sevocaret, qui hoc fanit, capitaie esfet (a) .

#### De collegiis - ex leg. Clodia .

A Ltre furono le unioni in fazione, d'onde ne venivano le congiure fempre noci-17 ve allo Stato, ed altri i collegi o sian radunanze d'artefici, le quali furono da Numa istituite con molta ragione, e sommo giudizio, cioè, che costando la città di Roma di Sabini, e romani, e costoro scissi in partiti, vantavansi cittadini di glostofo nome , dimodocche altri Romulei , altri romani , ed altri Tazij , ed altri Sabini s' appellavano, e quindi per sì fatti invidioli nomi v'eran continui diffidi, e la Città era quafi ridotta in fazione . Perciò Numa uni gli animi de cittadini col coftituire i collegi delle arti, val dire, de' trombettieri, orefici, architetti, tintori, cojaj, fabri , vafai , e d'ogni altro genere d'artefici cerdoni e vili ; e con tal distribuzione tolse le contese che nella Città s eran troppo avanzate, come da Plutarco di tutto ciò siam preveniti - En plerisque ejus (Nume) institutis, distributio multitudinis, per artificia maxime admiratione digna habetur; nam cum civitas ex Sabinis & Romanis conflate, effentque inter eos crebi a contentiones, ftatuit eos, Numa, in plures partes secare, ut magnas illas duas factiones in plures & minutas partes disjectas penitus tolleret . Fuit autem hec diffributio ex ratione artificiorum facta , ut pote tibicinum , aurificum , architectorum , tinctorum , coriarorum , fabrorum , figulorum , eademque ratione reliquorum artificum; atque iis tum cersos conventus, tum etiam Deos quos colerent pro dignitate eujufque attribuis. Tum primum factiones illa ex Urbe sublata funt, ut alij Sabini, alij Romeni, alij Tatij, alij Romulei cives invidiosis nominibus dicerentur &c. Cotesti collegi confermati furono con le leggi delle x11. tavole, com è da vedersi nel 6.48. della parafr. 3.; ma come poi col passar degl'anni, parte in forza di leggi, e parte in forza di fen. confulti eran ftati difmeffi, perciò vi fu la leg. Clodia de collegijs, costituita da P. Clodio tribuno della plebe, con la quale determinò, che si reintegraffero le radunanze degl'artefici da Numa istituiti, ed anzi the fe ne dovestero altri nuovi costituire - Ut collegia, idest, conventus artificum a Numa instituti & magna ex parte, partim legibus, partim sen, consultis sublati, restituerentur, multique alij constituerentur (b) .

#### De collusione detegenda - ex Sen. cons. Juniano.

O Uesto sen, consulto Giuniano vien parimenti denominato Numiano, ed altra vol- 18 ta Ninniano. In rapporto alla prima denominazione trae l'origine da Ap. Giunio Sabinio confole, e fi aforive a tempo di Domiziano nell'anno 559. ab u.e. In rapporto alla (econda, vien così appellato da Piocleziaso, e Maffimiliano aug. nella leg. 2. cod. de colluj. detegenta. Ed in rapporto alla terez, così mendato fi trova da Cujac. in paratit, cod. codem var shreder riperendone l'origine dalla gente Ninnia. Si vuole ancora a sentimento di Oloandro, che s'appellaffe Noniano, e l'attribuilee a T. Nonio confole con M. Arricino, a tempo di Domisiano istesso nell' anno 846. ab u. c. E qualunque di tal Sen. confulto stato ne fose il legittimo autore, faper ii dee per fatto, comecche i padroni co' fervi colludendo, ed anzi rice-

<sup>(</sup>a) Livius lib. 7.

Pedian. in Cornel., & (b) Cic.in pifonian Sentian & pro domo Sua. Dio. 46. 38.

vendone alean prezzo, foffrivano, che est con decreco di stiudice, alberi el instensi dicharati fossiro ; ce col s'affumevano le carriche della Repubblica, ed in este eran ammeii; la qual finzione non poco osfindendo la dignisi de lenatori, in pereito coltitutio un fen. condutto, con cui in preferistie, che coltui il quale metterisi se ichiaro, la collafione del padrone, e del fervo, guadagnava il fervo litesto, o il liserto; el padrone ne perdea i fuoi dratti, fisienche privatiri padris immatese platum juum libertinis l'actum mon erat; qual dilcuoprimento fui permetto poterit stare tra anni cinque contimis, dopo la froncina (a), femprecchi proporti stare tra anni cinque contimis, dopo la froncina (a), femprecchi proporti stare tra anni cinque contimis, dopo la froncina (a), femprecchi proporti del figuitivo commicato fi
fossi in vita di lui (b). I frammenti del fen. confutto iono - les qui per dominis, de
forma van pratoni de liberti collassoma factam probales, es vul servou a distensatura
vul libertus al inge-utitatem pro-lamaret, fiberque aus ingevuss promniciaretare, is pervan quistem in propifate ae conimio foro, libertum atami in patrionata fion hebrete (c).

#### De colonia novi Comi - ex leg. Claudia.

De colonijs deducendis - ex leg. Acilia, aliifq, ordine describ.

PEr colonia intender si dec quella parre di cittadini, o focij latini, spediti da una Città ad abitare in altro losgo. Red e dicit altre erano romane, ed altre Latine, quelle, e lose, storopoita dile leggi civil di citi altre erano romane, ed altre Latine, quelle, e lose, storopoita dile leggi civil costavano di tatadini poverano tra strigiti e mer retali costavano di coltandini poverano con accittati e mancia e di ances per riporio, e vedi Signo, de sur proporto, con ele controle del coltandi coltandi coltandi poverano con entre leggi troro cavitati e cap. 2- bonode circa la delazione di tali colorie e varia leggi troro cavitatire, la prima delle quali si quella della e di colorio del controli di confolta di Cornello Minucio, e pare che tratti delle colonie militari, percincite si disposto di doveri spedire cinque colonie en la trattumi, due alta bocca destiumi Volturno, e Literoo, una in Pozzooli, ed una nella correzza di Sisterno, interportori il buriolo tirandoit a sorte; e secondo Livo (e), ogni colonia costar daveva di trena famiglie – un disporte colonie mi coma maritimam destecentari, due al observate diffunium l'ulturni, Liternique, una Patrolox, una aa cassium Salerni, sia baxentum assignim (f).

Vi fu parimenti la leg. Elia - de coloniis acduceudis, coflituita di Qu. Elia Tuberone tribuno della plebe, nell'anno 550, ab u. c.; forti l'ambilato di Cornelio Semponio, con la quale li prefercitie, che ti-pedir ii doverero du calonie latine, una in Apruzzo, e l'altra in Turino (ch' è un paele nella magna Grecia) a coltivari

campi:

<sup>(</sup>a) Leg. 2. ff. de collul. detegenda . Leg. adoptivum . (b) Leg. 1. ff. ne de statu defunct. 6 led interd. (d) Sveton in Cafar.

<sup>(</sup>c) Leg. 1. ff. de colluf. detegende .

Leg. 2. cod. codem , &.

Leg. adoptivum s. ff. de in jas vocand.

<sup>(</sup>e) Liv. lib. 32. (f) Liv. loc. cit. lib. 32.

campi . Ut latine due colonie, una in Brutios, altera in Thurinum agrum deduce.

Vi fu contemporaneamente altra leg. Elia - de colonis deducendis, dall' istello Ou. Elio Tuberone coffituità, con cui forti la prima dispolizione rivocando là per

l'Apruzzo, fu disposto, che nel campo latino Turinete le colonie spedite si fossero, ut in agrum latinum Thurinum coloniz aesucerentur (6) .

Vi fu ancora la leg. Appuleja - de colomis - preteritta da Appalejo Saturnino, tribuno della plebe, nell' anno 653, ab u. c., fott'il confolato di G. Mario vi., e di L. Valerio, la quale ancorche regiltrata nel titolo delle colonie, riferitce un'onorificenza a C. Mario ilieno, volendo, che cortui la facoltà averte di poter collitaire tre Cittadini romani da ogni colonia - Us in fingulas colonias ternos cives romanos Cajus Marius facere pofiet (c) .

Vi fu di vantaggio la legge Julia - de colonijs - determinata da G. Giulio Cefare , e con esta fu definito , che il campano territorio si dividede tra ventimila cittadini fenza tirarli a forte, e che ivi una colonia si spedisse - Ut ager campanus vi-

ginti millibus civium extra fortem aivideretur , eoque colonia deduceretar (d) .

Vi fu fimilmente la legge Livia - de colonijs deducendis - promelgata da M. Livio Druto tribuno della plebe nell' anno 631. 26 u. c., fott il confolato di Domizio, e di Fannio, con la quale fù ordinato, che ti spedifiero dodeci colonie, e che cadauna coftat dovelle di tre mila cittadini - ut duolecim colonie deducerentur, & fingulis tria civium millia affignarentur (e) . ...

Vi fu in oltre la legge Sempronia - de colonijs deducentis - profferita da C. Sem-

pronio Gracco tribuno della plebe, con la quale su stabilito che si spedissero le colo-nie suori il stalia - U colonie extra Italiam deducerenzar (f). E vi si singalmente altra legge Livia - de colonis deducensis - che si ascrive al riferito M. Livio Drato, e con effà fa definito, che s'offervaffe la eit. legge fem- 12 pronia di spedirfi le colonie suori i Italia - Ut lex Sempronia de ea re valeret (g) :

# De Comitiis - ex leg. Alia, aliffq. ordine deferiben.

Quali, e come, flati foffero i comizi tributi, curiati, e centuriati, cioè, la ra-2, dunanza del popolo a dar i fuffragi nella formazione delle leggi, ed altre cole importanti della Repubblica, ci aliegniamo di ripeterne il racconto per efferii altra volta riferito nel § 3. della parafr.2., e folo qui quelle leggi , le quali furon in coerenza pubblicate farem a registrare, in memoria della ven. antichi:à. Vi su dunque per prima la leg. Ælia de comitijs - coffituita da Qu. Elio confole . con M. Giunio nell' anno 556. ab u. c., con cui si prescriste, che qualora dar si dovesse la rogazione al popolo, doves ero gli Auguri dal cielo offervare i buoni, o i tristi auguri, e quipdi la poteltà avenero avvitare il magistrato di non esfer lecito per Giove proleguir l'atto, ed anzi impedire la legislazione - Ut quoties cum populo ageretur , Augu. es de calo servarent , magistratus, & obnunciandi , idest, denunciandi agi per Jortin uon licere , & legislationi intercedendi potestatem haberent - Cicer. in Pijon. , in ove scrive, che cent' anni prima del consolato di Pisone, e Gabinio su emanata la rife-

Vi fu in seguela la leg. Clodia - de comitiis prefiaita da P. Clodio tribuno della plebe, e su spiegato, che ne giorni comiziali, ne quali per qualche saccenda il po-Tom. II.

<sup>(</sup>a) Liv. lib. 34. (b) Liv. lib. 35.

<sup>(</sup>c) Cicer, pro Balbo .

<sup>(</sup>d) Sveton. in Julio , & in Augusto .

<sup>(</sup>e) Plutare, in Gracch, (f ) Plutare, in Graceh.

Flor. epift. 60.

polo rogar fi dovea, niuno facesse da Auspice, e che negl'altri giorni che s'appellavan fasti, e che noi chiamaressimo giuridici, lecito fosse le leggi costituire quis per cos dies quibus cum populo agi liceret, de celo fervaret; ut omnibits fastis legem fieri liceret - Cicer. pro domo , e lo ftesso fi querela d'esfer stata derogata la legge Ælia, e Fusia, come quella che si stimava presidio della tranquillità (a) .

Vi fu ancora la lege Claudia de comitiis - definita da M. Glaudio Marcello confole con Ser. Sulpizio nell' anno 609. ab u. c. , con la quale si ordinò , che ne' Comiz) di que magilirati che fodero affenti non fe ne dovelse tener ragione - ne in ma-

gistratuum comitiis absentium ratio haberetur (b).

Vi fu parimenti la legge Fusia - Je comitità, stabilità da L. Pasio, o Furio, confole . con Seit. Atilio nell' anno 617. ab u. c. , con la quale fu prescritto , che in certi giorni, ancorche fatti fi nominaffero, lecito non fo Te col popolo trattare - Ut certis diebus, qui tamen fasti essent, agi cum populo non liceret (c).

E vi fu in fine un' altra leg. Fufia de comitijs - costituita da Qu. Fusio Caleno, pretore, nell'anno 604, ob u.c. totto il confolato di .C. Cefare, e M. Bibulo . E comecche ne' Comizi tributi , si confondeyan i suffragi ; onde n' avveniva , che tra 'I genere de votanti fi quittionava , ciafcun fottenendo , che ciocche restamente fi era fiabilito derivava dal fuo fuffragio, e ciocche in contrario avveniva, fe n incolpavan gli altri ; Perciò con la cit. leg. Fusia su ordinato, che cadaun genere delle tribà votanti separatamente dasse il tuo voto, acciò le sentenze loro conoscer si potesfero, e così li toliero le quiltioni - Ut fingula genera fuffragiorum forfim fierent, quo feutentia internosci possent - 8 così fu eleguito (d) .

#### De confecratione - ex leg. Papiria.

On la legge Papiria - de confecratione - definita da L. Papirio tribuno della ple-a be, fu dichiarato, che fenza il permeifo della plebe non fosse lecito ad alcuno di confecrare tempi, altari, terra, o altra cofa qualunque foffe - Ne injuffu plebis. ales , terram , aram , aliamve rem ullam confecrare liceret (e) .

#### De curiatis legibus .

23 Le curiate leggi, si notano esser quelle, se quali ne curiati comizi si rogavano, e si accertavano - e vedi Cicerone, Livio, Sigonio, Gotofredi, Hotmani, Einneccio, ed altri nell'antichita vertati.

SOMMARIO. I De damno a canibus illato .

. Il cane se mordendo recasse danno a qualcheduno, l'azione si da contro il padrone, il quale, o deve il danno rifare secondo l'estimazione, o dar il cane in

luogo di pena . 2 De damno injuria dato .

Danno commesso con ingiuria, e con dolo, relativo alla legge Aquilia, si distingue in tre maniere, e vedi fuo loc.

2 De

(a) Cicer. in Pifon. in Sext., Afcon.ibid., & Dio lib. 33.

& alibi , & vid. fupra in leg. Clodia de Comitiis .

(b) Sveton. in Cafar. (d) Dio. lib. 38.

(c) Cicer. in Sext., in orat. poft reditum. (e) Cicer. pro domo fua .

3 De decemviris .

Decemviri creati alla divisione de campi la nell'Africa', dopo la prefa di Cartagine . 4.De decimaria lege

Erede estraneo pria di adire l'eredità, dovea la vigesima al fisco.

Erece estraneo premorendo al testatore, tutti i beni si doveano al fisco; ciocche poi su ab ogazo da Giustiniano.

Il marito, ela) non avendo figli, aveano la decima per testamento, el avendo figli,
moglie confeguivano l'altra decima, e talvolta due, e come.

5 De dedititiis .

Rogazione fatta al popolo per quei della campagna di Roma, Sant'Arpino, Gajazzo, e Sahbatini refi fotto il dominio del popolo romano.

6 De defectione militum .

Indulto concejjo a taluni foldati difertori .
7 De dictatura .

La distatura per mezzo di offerte, niuno la potea avere, a nell'elezione, che niuno ci di potea opporre.

3 De donis, & muneribus.

Le donazioni furono ristrette a scudi 200., a riserba delle persone congiunte.

Le donazioni far si doveano con la solemnità della mancipazione, e tradizione, all'infuori de genitori, e de figli.

Alle donazioni furon date altre cautele, cioè, la flipulazione, la tradizione, e l'infinazione, e fin a qual fomma, e specialmente furon cautelate le donazioni tra 1 jaire, el 1 juglio in poteflà fistente.

I patroni in perorar le cause de loro clienti, non potevano ricever doni, nè da-

Gli avvocati, che difentono le caufe de clienti possono riceversi sin alla somma di siudi 100., ed anzi oggi l'onorario ex re eli constituendum.

9. De duodecim tabulis:

Leggi delle dodeci tavole fu ordinato averfi per rate, e che il popolo a quelle juffe fittopolto.

10 De decemviris navalibus.

Rogazione al popolo di cossituirsi duoviri navali, per preparare, e rifare le navi militari.

# De damno a canibus illato - ex leg. Pefulania.

A citata legge Pefularia - de danno a canibus illato - fa prefinita da Pefulano y tribuno della pelee, in legueta di quella che to ordinata nelle leggi delle 12. tavole fi quasirupes pusperiem faxit èx. registrata nel § 13. della paratri. V., e con edia to dispolto, che le alcun cane mordendo danneggiafica qualche periona, I azione dari to doveste contro il padrone del cane, il quale o doverie il danno ritare (econdo l'elimazione, o che in tutto dari doveste il cane in luogo di pena. Ut. fi consi parperem pecciti, damum atderit, in dominum attic deser, ut' aut danni affinazionem fubiast, aut canem noxe detat (a). In alcunel elemphari la detta legge fi trova scritta. Possona, ce Cujacio l'appella Solonia, e vedi Einneccio antich, roman, lib. 4, tit. q.

D 2 De

<sup>(</sup>a) Paul. fent. 1. 15.

# De damno injuria dato - ex leg. Aquilia

Autore di questa leg. Aquilia tra gl'intendenti non ancora si è distinto con chia-A rezza, perciocche taluni a C. Aquilio Gallo inventor di quella cautela che aquiliana flipulazione s'appella , l'ascrivono , ed altri. a L. Aquilio tribuno della plebe nell' anno 572. ab n.c., che fu pretore in Sicilia nell'anno 577. Ulpiano all'incontro ci fa fapere, che lex Aquilia plebiscitum est, cum eam Aquilius tribunus plebis a plebe rogaverit (a) . Onde tra per quelto, e tra perche della cit. legge ne fan menzione Bruto in leg. 27., e Qu. Muzio in leg. 39. ejufiem tituli, che furon antichi fimi giareconsulti prima di C. Aquilio Gallo, si rende perciò probabile, che il secondo, e non il primo ne fore flato l' autore . Ma fia comunque , la cits legge Aquilia - de damno injuria dato contiene trè membri .

Col primo si proibilce di non potersi in qualunque modo uccidere i servi, o quadrupedi ( di quelli s' intende che domar si postono, o che a se ilera congiontamente pascolano (b) ). E contro colai il quale commette il danno con ingiaria, cioè, con dolo, o colpa anche leggiera, si dà l'azione in tanta somma, quanto più può valere la cola dannificata in quell'anno . Ecco le parole della legge ; Qui fervum fervamve alienum, alienamve, quadrupem, vel pecudem injuria occiderit, quanti id in eo anno plurimi fuit , tantum es dare domino damnas efto (c) . Adunque con detra legge fi vendica il danno con dolo o colpa dal dannificante commello; e però i furioli, e gl impuberi, ne quali si suppone la colpa mancare, tenuti non sono (d); così pure colui il quale con modo legittimo di giusta difesa necideste l'aggressore , non incorre nella cit. legge Aquilia (e); e così ancora s' intende per il danno che avvenisse a ca-

so, si moso culpa ejus etiam levissina nulla inveniatur (f).

Il secondo capitolo della legge Aquilia, attesta Ulpiano (g), che andiede in disuso, e lo conferma Giustiniano imp. (h); pero secondo l'ofiervazione di chiarissimi autori , fi vuole , che il suddetto secondo capitolo l'acione de fervo corrupto conteneise, la quale poi foile andata in disuso, perche il pretore con miglior condizione perpetua, quella aumentando promise il doppio - quanti ea res erit, in duplum judicium dabo (i); e perciò gli attori nell'ittituire le loro azioni s' avvallero piuttoito di quella del pretore de servo corrupto come più profigua, e iralasciarono il secondo capitolo della legge Aquilia , e così andiede in dilufo ; e vedi Eineccio nell'antich.

rom. de leg. Aquilia .

Il terzo capitolo comprende coloro i quali uccili non avessero i servi, o i gregari quadrupedi, ma che gli avesfero leli, o vulnerati in qualunque maniera, ovvero le alcuno con ingiuria, cioè, con dolo, o colpa gli avene feiro alcun inembro, brucciato, rotto, o sperzato; o pare se avese ucaso, o ferito il cane altrus, o altro animale che non fosse di gregge; o finalmente se arrecato avesse danno alla roba altrui animata, o inanimata rendendola peggiore. Ne' casi suddetti, o simili, che il dunnificante tenuto folse gomine damni a tanta fomma, quanta la cofa dannificata valer poteise in 30. giorni in avvenire . Ecco le parole della legge : Ceterarum rerum prater hominem & peculiem occifos, fi quis alteri damnum faxit, quod ufferit, fregeret, ruperit injuria; quanti ea res erit in diebus triginta proximis, tantum as domino dare damas efio. E quindi fi vode, che nel primo capitolo l'azione della rifazione de danni della cola dannificata fu per quella fomma che nell'anno retrogra-

<sup>(</sup>a) Leg. 1. ff. ad leg. Aqu'l.

<sup>(</sup>b) Inftit. de leg. Aquil. in pr. (c) Leg. 2. ff. al leg. Ajuil.

<sup>(</sup>d) Leg. 5. 9. injuriam f. end.

<sup>(</sup>e) Leg. 4. 5. & 45. ff. cod.

<sup>(</sup>f) Intit. de leg. aquil. 6. injuria.

<sup>(</sup>g) Ulp. in leg. 2". 6. fervi autem ff. cod. (h) Iuftit. eof. tit. 6. liberum eft in fin.

<sup>(1)</sup> Leg. 1. ff. de jervo corrupto .

do aveíse potuto valere; in questo poi fi restringe a trenta giorni, perche è men delitto il ferire che l'uccidere, fecondo l'elimazione di Gravina de legib. G fen. confellis cap. 110, de leg. Aguil.

# De decenviris - ex leg. Livia .

The emviri de' quali fi fa menaione nella prefence les Livia differenti fono da que' 3 che un tempo eletti firanco a raccoquier, e formar le leggi. Di quelti adanque M. Livio Drafo, tribuno della plebe è intele, che dettinati fi foisero, acciò gli acquistati campi la nell'Africa, dopo la preva di Carragine, è avosiero dovuto dividere tra' Soldati - Ut decembri crearent, qui agras dividerent - e di quetta riferita legge ne ta menione Mausaio in tabul. essa e.

# De decimaria lege - ex leg. Pappia.

A Ugusto imp. costitul la riferita legge, sott'il consolato di M. Pappio Mutilo, 4 ed ordinò: che quel tal estranco il quale venisse institutto erede, egli pria che I' eredità adiffe fosse tenuto contribuirne la vigesima parte al filco - Ut si quis extraneus heres institutus fuiffet , is prinsquam hereditatem adiret , vicesimam parten fifeo impendere teneretur, e con tal legge, fi nota, che compresi non furono i proliimi credi , come ne fa menzione Giaftiniano (a) , la qual cofa per altro fu tolta da Graziano imp., al riferir di Aufonio in grat, action. : volle ancora che fe l'iftirire erede esfranco premorisse al testatore, o prima che adito avesse l'eredità, tutt' i be-ni al sisco si dovessero aggiudicare - Ut si heres institutus vivonte testatore, vel ante aditam hereditatem deceffiffet, fifco bona addicerentur - ciocche fu abrogato da Giultiniano in titulo Codicis de caduc. tollen : e volle di più , che il marito e la moglie non avendo figli di quel loro matrimonio, poteffero per testamento avere la decuma parte sotto nome di matrimonio; se poi vi sosero figliuoli ex alio matrimonio potesfero confeguirne l'altra decima perte per cadauno di esti ; più , se ave sero avuto alcun comune figlio, e morto fe ne fosse dopo il nono giorno, aver anche l'altra decima parte ; e se due sossero stati i figli, e pur morti dopo il nono giorno, averae due - Ut vir , & uxor nullis ex eo matrimonio extantibus liberis , decimam ex testamento , matrimonij nomine capere poffint ; fi verd ex ent liberi ex alio matrimonio , pro uno quoq. ex liberis aliam decimam; & pro communi filio post nonum diem amisjo , aliam ; pro duobus poft nonum diem amifis , duas (b) .

# De dedititijs - ex leg. Atilia.

Ulfa legge la quale fa preferits da L. Artillo tribuno della plebe, nell'anno g. 512, 48 n. fort'il confolato di Claudio, e di Vasierio, consinen una rogazione carta al popolo, chè cofa far fi deveffe di que tali della-empagna di Rouat, di Suiré Arpino, di Gaizzò, e de Sabarini, si quali fi refero a Faliro proconiole af loggettandofi fort'il dominio del popolo romano; e chè cofa far fi dovefte de di lorro campi, uncali), e di arto addetto. E la rifoluzione del popolo fi rimell'us alla dipolicioni del Senato - Omnes Camponi, Atulleni, Calzini, Sabatini, qui fe teli-derint in arbitrium differente popoli romani Falico proconifati; quare de una fecundamente la compania del considera de la considera del consider

De

<sup>(</sup>a) Leg. ule, cot. de edicho div. Adrian.toll.

Cajar. obfer. lib. 3. cap. 12.

# De defectione militum - ex leg. Valeria.

Ontiene questa legge un indulto fatto a taluni Soldati , i quali eranfi difertati per 6 Contiene quella legge un inquiro lato e constituto di occupare la Città di Capua ad effi imor della pena, quando avean cofirmato di occupare la Città di Capua ad effi di los constituta della formato della finanzia della formato di constituta di Capua ad effit. loro commessa in presidio, e la di lor congiura era stata scoverta; al cui effetto su emanata la legge Valeria - de defectione militum - da M. Valerio Corvo, dittatore, nell' anno 412. ab u. c.; con la quale furon esti ammelli a grazioto perdono - Ne cui militum fecessio quam metu supplicis fecerant , quum de Capua , que is forum prasidio commilla erat , occupanda conspiraffent , corumq . consilium detellum effet , fraudi effet (a).

De diatura - ex leg. Antônia.

7 Quela legge - Antonia de didatura - fu profferita da M. Antonio triumviro, e della Repubblica curatere R. P. C., e coa essa su disposso, che niuno per quanuna cansa si opponesse nell'elezione del Dittatore, e che niuno per mezzo di of-+ ferta riceveste la Dittura fotto pena della vita , per dritto divino ed umano - Ne quis ullam ob caujam de Dictatore creando referret, neve dictaturam oblatione acciveret , qui fecus faxit , ut necare jus fafque effet (b) .

De donis & muneribus - ex leg. Cincia , & ex leg. Titia.

8 TRatta la prima legge Cincia delle donazioni, e fu definita da M. Cincio tribuno della piece nell'anno 540, ab u. c., fott'il confolato di Cornalia a l'Estato pronio, e con efia fu ftabilito, che non fotie lecito di poterli più donare che fcudi 200, all' infuori te la donazione fatta fi fotfe a persone congionte , e tutto ciò che eccedeffe , com' invalido si dovesse avere - Ut ne plus ducentis aureis donare liceret , extra quam fi conjunctis personis donaretur ; quod eo amplius dona um esset . ratum non effet (c) .

Più fi prescrisse, che nella donazione s' interponesse la solennità della mancipazione ( che oggi fuona l'ifterio chè la ferittura ), e la tradizione della cofa donata, eccettuatene le persone de genitori , e de' figlj , a i quali qualora donato fi foste , non era necessaria tal solennità - Ut in donatione quibuscunque personis facta, mancipatio straditione adhiberetur, exceptis liberorum. & pareatum personis, quibus cum donatum fuerit , hec folemnitas non eft necessaria (d) .

Questi primi due capitoli della legge Cincia furon in feguela fottoposti a molte mutazioni, e furon date molte cautele, cioè, la ftipulazione, la tradizione, l'infinuazione, e fin' a qual fomma; e specialmente vi su mutazione nelle donazioni inter patrem & filium in potestate , delle quali ne parlano i DD.

E più con la cit. legge Cincia fu disposto, che niuno ricever potesse doni, ed offerte in occasione di perorar alcana causa - Ne quis ob causam oraniam donum ma-

unfre caperet (e) .

Vi fu parimenti la legge Titia de donis & muneribus - profferita da L. Titio tribuno della plebe, con cui fu determinato in feguela dell'ultimo capitolo di detta leg. Cincia, che i padroni in perorar la cauta de loro clienti ricever non pose ero ne doni , ne danajo - Ne ob orandam caufam , pecuniam , donumve patroni acciperent (f) .

هر در کا پيداية تطوي لاية

<sup>\* (</sup>a) Liv. lib. 7.

<sup>(</sup>b) Appian. Emphylion, lib. g. (c) Ulpian. inflit. cap. 1.

Leg. 4. & 5. cod. Theod. de donat. &

Aigum leg. Sancimus 34. cod.de donat. (d) Cit.leg. 4. & 5. cod. Theodof. de donds.

<sup>(</sup>e) Livius lib. 34. Tacit, lib. 13. ,&

Cicer. in Caton,ad Attica .. & de Orat. (1) Tacit. lib. 13. , &

Liv. lib. 34:

E qui fi nota, itanto în rapporro all'ultimo capitolo della riferita leg. Cincia a quanto in rapporto della cit. legge Thia se ha probiazione in riterite a que padroni i, quali în riceveau alcano in cliente, fecondo l'antiro coltume, în modocuse îl padrone era obbligato alta difeti de [dio cliente, fenas ricognizione alcana. Vero de la nidi fai cio istoropoito a varie mutazioni fin ai tempi di Glandio, si quale ordino, che gli Oratori non più di diece tellera; ricever posefiero (a); Ma oggi mutto l'ordine padronato, e clientare, è permento ai Giureccinitali riceversi de Glentoli cre ditendono, fin alla forma di feudi cento [6], ed anal di più gollervando ulti la regola, che l'onocario fir ser conflictentum.

### De duodecim tabulis - ex leg. decemvirali.

Uella legge decemoirale de sei, sobalés fu coltiquia da Ap. Claudio uno de de-9 cemoira co' compagin nell nano 30. de se, e con estis ul finbitio che ie leggi delle dodeci tavole fi avellero per rare sel il popolo a quelle fottopolio d'significatione delle d

### De duumviris navalibus - ex leg. Decia.

A cir. leg. Decia - de dusmoiris navallitur, la flabilita da M. Decio tribuno del-10 la plebe nell'anno da, str. e. e lotto il coalolato di Gisnio Emilio. e con ef- fa precedente rogazione al popolo, s' accordò, di codituirii un mugi trato di dec, che il nominafero duoriri navali ; ad effecto di preparare, e rifare le navi all' ulo militare deffinate - Us duumviros navales clajis ornanle refisiente que cauffa populars jubersi (a).

#### I

#### SOMMARIO.

1 De Ædilibus ex patribus creandis .

Editi due creati dall'ordine patrizio . 2 De Ædium vetita demolicione .

Entiting enche privati, non fi possuno demolire, con la pena al controveniente.

I debtit de loci latini , ebbero l'istesso riguardo de i debiti decittadini romani. I creatori non potenno altro confeguire chè il quadrante.

Ser. Sulpizio 'salba ordinò, che nun fenatore poselle coftituirfi in debito chi di duemila dramme; però egli morendo, lafziò oltre tre milioni di debito.

4 De Ære alieno filiorum familias .

I minore di anni 25, furono interdetti a far contratti, ciocche fi riferiva anche a i figliuoli di fameglia.

I feneratori non potevimo dar danaĵo ad usure a i figlivoli di fameglia, per pagarlo Jopo la morte de genitori Maretone uom trifto diè nome al sen. cons. Maretoniano per la stessa materia di

Materione nom trifto die nome al jen. conj. Materioniano per la stella materia a usare che praticava.

(a) Tacit, lib. 11. (b) Leg. 1. §. si cui cautum ff. de var. & Liv. lib. 3.

extraors. cognit. (d) Liv. lib. 9.

Il sen. cons. Maccdoniano si riferifes sel mutuo con usura a i figliuoli di sameglia, e non ad altri contratti utili, & vide per totum.

5 De exulbus.

Insulto a favor di taluni efuli , i quali dopo l'uccifione de confoli aveano avuto ricovero da Sertorio.

De Ædilibus ex patribus creandis - ex leg. Furia.

I A notata legge Furia - de Ætilibas ex patribas creandis, su prosserita da M. Furio Camillo ditavore nell'anno 425, ab u.c., e con esta si permise che si creatiero due Editi dell'ordine de patris] - ut due acties ex patribus createntre (a).

De Ædium vetita demolitione - ex fen. conf. Vefpafiano .

2 I si un sen cons. se Estimo institu domolitimo e satto a tempo di Verinsimo fact.

11 consistanti di viola e Panla, ristorio da Puolo giarresolutio (t), concetta probibeto di potenti gli cibitti anche privati demolire, tauto per cuit di negri cita quanto per opplatro contratto di compra e venita: è ne nepure per legato, quicotte legari non pollini que allibas junta fant e venita marmo-a, colum a Cic., e qualtora contravenno fi foste, vi in fabilita la pena di pagari il doppio valore al litico (c).

De Are alieno - ex leg. Sempronia - Valeria - ac Sulpitia .

3 Perche in Roma prevalevan in eccesso le usure, che i creditori esiggevan da i destiori loro, surono a tal effecto riparate al meglio che i potè, col rigori delle leggi, che escapitali dell'accesso della della colori di qualita della colori di sulla della colori di qualita della colori di sulla della colori di sulla colori della colori della colori della colori della colori di colori della colori di colori della colori di colori della coloria colori della colori della colori della colori della colori del

Vi fu ancora la leg. Valeria de etc alieno, prefinita da L. Valerio Flacco confole, con C. Cinna, forroguto in luogo di Mario defunto, nell'anno 607, ab u. c., e con ena fu preferitto, che a i creditori lol/il quadrante del di lor avere si dovente pagere, forti per l'eccessive estatte ulure -ue creationibus quatiant folveretar (e).

Es i su parimenti altra leege Sulptita de ere alteno, eminata da Ser. Sulpizio Galia pretore intorno all'anno 090, con quale dipiose, che niun fentore potetie coltituiri in debito, se non fin alla forma di dramme due mila, che corrispondon a giali 2000, en e quis desserto rupra due milla stagnaruma aberte (1). Però è da notari che ofti il legislatore inteno. morendo laticò di debito oltre a tre milionimum vita eseguit ultra triccata miritada su del a monita religio til ultra triccata miritada su del a monita religio til ultra triccata miritada su del a monita religio til ultra triccata miritada su del a monita religio di

I) e

(a) Liv. lib. 6. in fin.

(b) Paul. in leg. catera 43. ff. de levat. 1. (c) Leg. Senatus 32. ff. de vontrah. empt.

Leg. 2. Cot. de edif. privat. Leg. ult. ff. de damno infecto ... . (d) Liv. lib. 35. , & Cicer. de offic. 2.

(e) Patercul. lib. 2.

(f) Plutar. in Sylla .

# De are alieno filiorum familias - ex leg. Claudia, & ex fen. conf. Macedoniano .

Li antichi padri vollero, anche riparare a i debiti de' figliatoli di fameglia, i 4 I quali con faciltà grande fi obbligavano in favor degl' uturaj di pagar il debito con eforbitanti usure dopo la morte de genitori loro, Per la qual cofa vi fu in prima la leg. Latoria - de minoribus, costituita da M. Letorio Pianciano inforno all'anno 497: ab u.e., e con un capitolo diffinto furon interdetti i minori d'anni 25 di far contratti , e che obbligar non fi poteffero con ftipulazione -ue a minoribus xxv. annis stipulari liceret, hos est, ne stipulatione obligari possent, elocche si riserisce ancora a i figlisoli di fameglia . Indi vi fi la leg Claudia -de fanore, emagata da Claudio Cefare nell' anno 800. ab u.c.; al riferir di Pinneccio (a); con la quale precifamente si prescrisse, che i feneratori non dovessero dar danajo ad usure a i figliuoli di fameglia, da pagarlo dopo la morte de genitore - Ne creditores in mortem parentum peconias filisfamilias fonori darent (b); ma come la fulletta legge non diradicò da petti degl'avari l'ardente sete delle usure, specialmente co' figiliuoli di fameglia, si diede perciò luogo al sen. cons. Macedoniano - de filiorum familias are alieno.

A cotesto sen, consulto diede nome un tal Macedone nom tristo ed avaro, il quale dava a prestanza danajo a i figliuoli di fameglia, ad effetto di ripeterlo con cior-bitanti afure dopo la morte de gentori . Airti foltengono , e tra esti Trofilo , che coteito Macedone stato fosse un figliuol di fameglia sbrigone e perduto, e che avesse dato causa al sen consulto; e però da chiunque di essi avere preso nome, pienamente non costa, nè costa del tempo. Vi sono state bensì in subjecta materia le riserite due leggi Letoria - de minoribus , e Claudia - de fanore , l'ultima delle quali , vogliono talani, che ne tempi di Nerone fosse andata in disuso, e che poi Vespassano a ristabilire l'antica legge suddetta, vedendo l'avara ingordigia di Macedone l'aveste riferito in fenato, d'onde venne fiabilito il cit. fen. confulto, come ce 'l riferifce Svetonio in Vespas. xi. - Auctor fuit Vespasianus Senatui censendi, ne filiorum familias foneratoribus exigenti crediti. sus unquam esset, hoc est one post patris quidem mortem . Con esso adunque dall' amplissimo ordine de Senatori su ordinato, che niuno il quale dato avesse danajo à mutuo a i sigliuoli di samegina aver potesse azione, o petizione in giudizio contro de medefimi , anche dopo la morte del padre , nella cui poteffà fossero stati; e ciò, perche sapessero i seneratori, che validi non sono simili crediti contro i figliuoli di fameglia, perche contra bonos mores, con aspettar la morte del padre - Ne cui qui filio familias mutuam pecuniam dediffet , etiam post mortem paventis ejus, cujus în poreflate fuifet, actio, peticioque daretur, ur feivent qui pefino exemplo fanerarent, nultius posse filija familias bonum nomen, expectata putris morte,

È qui si nota, che il sen consulto macedoniano parla de seneratori che dassero il danajo a mutuo a i figliuoli di fameglia , ma non gia d'altri contratti utili , o percausa di studij, o per altre cagioni oneste e necessarie o ove non vi sia quel pessimo exemplo fauerarent; e-però Giulian. (d) ci previene, che is folus fen: confultume offendit, qui mutuam pecuniam filio-familias desit, nou qui alias confraxit, puta, vendidit, locavit, vel alio modo contraxit; nam pecunie datio permiciofa parentifus corum

Coteste leggi comuni ebbero resistenza da una prammatica del regno, che è la prima ad fen, conf. Macedon., con cui inibiti furono I figliuoli di fameglia a contrat-

<sup>(</sup>a) Elrac da fon.conf.Mac.lib.q.ant.rom.tit.7 - (b) Julian, in lee, f. filius familias 4; ff, at fen. conf. Mac.lib. (c) Leg. i. ff. ad fen. conf. Macedon.

<sup>(</sup>e) Leg.2. & tot.tit. cod.ad fen.conf. Mace!

ture, e firmar obbligazioni, infirumenti, o contratti, fe non con la prefenza, e con tenfo del poder, o che finfore omancipati, o che figoratamente con la lor moglie fameglia abitallero. Indi con altra prammatica, che è la 3, fob sod. tit. fi venne al la frega di quella paroli castrarit, e il dovulo riparo das fivolle alla contrattatio ne de figlicoli di fameglia di quelle orde mobili lufferiole habita fite de pratio, in cui il muco, autorito e veiano li vede, e quaindi la cit, prommat. Il quelle onacfie e necetiarie obbligazioni dei figlicol di fameglia, come fareborro vitro, vefitto, obblitzione, e tindi, medice, e fimii, nelle quali non folo, e che il creditore ( femprecche fice ne fimiti dell'encolo ) gegli viere patris; e perciò in iomiglianti con le è ci cumo il padre, e l' liglia; come egazilmente tenati lono i ei li cuttrattato de con la contrattato de figurate de fig

## De exulibus - ex leg. Plotia .

5 Omitene questa leage. Ploria - de cralibos un indulto per que tali che si trovavana te duli, e che dospo l'uccisione de contolia veca navuo ricovero da Sercorio; e pero coloro i quali téguito avetiero Lepido nella guerra civile, ordino Plorio, tribuno della plobe e, che ritirati ii fosfero in Roma iene altro cattigo : un spi Lepidom civili tello efirat fecuti; post necem confulum ad Sertorium confugerant; impunò in civitatem radirent (b).

#### r

# SOMMARIO.

s De falfis.

Falsità sù i testamenti, sò le monete. Sopra ogni cautela pubblica o privata, ed auche sopra le misre, à suggetta alla pena. La moneta cost impronto del Principe, purche alusterina non sia, non si può ri-

provare, e riprovantosi è sottoposto alla pena.

Fissit ella 2, ouanto si corrassi sambrer alton inuncere con fassi infistimoni; quando intuno si esprisciple alton legaro, o siescomossion del resistanto altras; quanto si avossi serito tatore di alton pupilos; quanto si crete sivietta aussi l'esprechione del galio, o miposi del testitare sia paresti; e quanto tolta a vefe la libertà lasciata al servo, & vide per tot.

2 De leance.

U fure furono represse in Roma col rigor di molte leggi.

I debitori conjejli eran fottoposti a i creditori , e questi potean tenerli ristietti la carcere privato .

I debitori jurono abilitati a non venir più ristretti ; e quindi fu definito che i beni non gil la persona , restassero obbligati. I debitori jurono amba e abilitati col benefizio dell'in sostutum dazione ."

3 De fideicommissariis hereditatibus .

De fidercommiliariis hereditatibus.

Le Università, benche prima si aveano come corpi incerti, e non poteano le enodità

<sup>(</sup>a) Leg. 9. 9. prointe fi accepit, & (b) Sveton, in Cefar. Gell. lib. 13. 2. Leg. 15. U 19. f. ad fen.conf. Macet.

dità acquistare, indi col sen-consulto Aproniano si permise di doverseli restituire l'erelica fideicommiffarie . De fideicommiffariis libertatibus .

Il servo avendo la sideicommissaria libertà lasciatagli dal padrone, il giudice dovea pronunciarlo libero, e come,

Liberto Orcino chi era .

5 De philosophis , & rethoribus . I filosofi, e rettorici latini furono discacciati da Roma, e perche.

6 De frumentariis legibus, seu de annona.

Annona de grani per il Pubblico, e per l'esercito, come si distribuiva, ed a qual prezzo e mijura, come fi efiggeva, e come fi confervata, e vedi per tot.

De fullonibus .

Dei fultoni, le loro controversie al discernimento del popolo furono rimesse, & De furtis .

Ne furti avvenuti a i cattivi , agli affenti caussa reipublica , ed a i minori , aggir fi puole per procuratorem .

De fallis - ex leg. Cornelia , & ex fen. conf. Liboniano .

A cit. legge Cornelia de falfis - fu costituita da L. Cornelio Silla Dittatore e , d'eoniole, intorno all'anno 622. ab u, c., e benche la sua direzione data si fosse soprani testamenti, come ce'i dimostra Paolo (a) - qui testamentum amoverit, celaverit, rapuerit, deleverit, interleverit, subjecerit, resignaverit, quive testamentum falsum scripferit, signaverit, recttaverit dolo malo, cajusve dolo malo id factum erit, legis cornelie pena damnatur ; tuttavolta fu poi dilatata fopr' ogn'altro genere di falfira, che commetter is potesse, nelle monete, e negl' instrumenti, nelle atteltazioni , deposizioni di testimoni, atti giudiziarii, ed in ogn'altra cautela pubblica , o privata (b); ed anche nelle mifure pubblicamente approvate (c), alle quali cote s'ammetre la pena come in giudizio pubblico, tecondo che i giureconfulti fu'i detto titolo scrivendo han conchiaso; la qual pena, parte co sen contulti, parte co rescritti de prencipi, e parte co responsi degl'istessi giureconsulti sono state stabilite, come ne fa menzione Cicer werr. 3. in ove appella questa legge testamentaria, e numinarla (d). Con di più, che colui il quale riprovatte la moneta fegnata coll'impronto del principe, purche adulterina non fosse, è tenuto alla pena di questa legge (e), e così abbiamo da Atriano nelle fue di errazioni (f) - Cafaris nummum , nec argentario. nec olerum venditori improbare licet, fed eo oftenfo, five velit, five nolit, rem venditam el tradere oportet (g). E nella varietà de cali , vide DD.

Vi fu ancora sa la medefima materia costituito un sen consulto ; nel consolato di L. Scribonio Libone, con Statilio Tauro, nell' anno 868. ab u. c. che vien appellato Liboniano da Libonio, e Statiliano da Statilio, e con esso s'aggiunfe alla leg. Cornelia de falfis, d'elser tenuto alle pene in essa contenute colui il quale preto si avelse denaro, o conveguia, o trattata focietà per involvere alcun innocente con falli testimoni, o anche con la mora nella difesa di lui : più elser anche tennto colui il quale nel testamento d'aleun foldato, semprecche persetto foise, ò di altro testatore,

<sup>(</sup>a) Paul, in leg .2. ff.ad leg Cornel de falfis. (b) Leg. 1. ff cod. ad leg. Cornel. de falfis.

<sup>(</sup>c) Leg. 32. ff. co.tem . (d) Cic. de nat. Deor. 2.

Sveton, in Augusto .

Paul. fent. 4. 7. & lib. 5. 24. &

Pompon leg. 2. de orig. juris . (e) Paul. fent. 5. 25.

<sup>(1)</sup> Atrian. epift. 3. 3. (g) Gothofr. ad leg. un. cod. Theodof. fi quis folidum circulo exter circumciderit .

coscritto avesse qualche legato o sedecommesso a di lui savore, o d'altri che sossero in di lui potestà : più esser tenuto colui il quale da tutore d'alcun pupillo nel testamento scritto s' aveile : più effer tenuto quel tal erede, il quale nominaramente notata avesse l'eserciazione del figlio, o nipoti in potestà del testatore : e finalmente es-fer tenuto colui il quale tolto avesse dal testamento la libertà, che dal testatore al di di lui fervo lasciata si fosse, e vieppiù se con legati o sedecommessi si sosse unita -Ut pena legis cornelie de falfis teneatur qui ob instruendam advocationem testimoniave pecunium acceperit, pactuful fuerit. Socientem coieris ad obligationem iunacanitum; gui sibi ciud qui in sua potestate est legatum, si deicommissimula asserbriperit in testa-mento militis, aut etiem alterius, daumado id signatum persettumque suerit, qui se testamento tutorem pupilli scripserit; qui heres institutus exheredationem nominatim fi líj, vel aliarum personarum adseripserit; qui libertatem manu sua ademerit servo testa-toris. E maximè cui a se legata, vel sideicommissa data essent. Più con dotto ben. consulto tu determinato, che se alcua servo per comando del padrone s'aveste di suo. pugno scritta la libertà nel di lui testamento, o codicilli, pe'l medesimo caso d'averla trafcritta di fuo carattere reftava egli fervo; bensì fe gli dovea indi la libertà preftare per causa fedecommissaria, qualora però in seguela della scrittura il testatore soscritto avefie il suo testamento, o codicilli -Ut fi servus domini sui justu testamento codicillifue libertatem fibi afferipferit , ob eam rem quod ipfius manu afferiptum eft , minus liber fit, fed libertas ei ex fideicommiffa causa praftetur , fi modo post scripturam manu fua teftator testamento codicillijve fubscripfertt (a) .

De fanore - ex leg. Duilia mænia, alijsq. ordine describendis.

Cemmo in ancecedente allor che trattammo de erre alieno, che le nfure in Roma ma furon eccedenti affai, e postie talmente in voga che ano bató una legge, anzieche molte ci vollero a poterle frenare, talmente che i debitori angufiiati dalle gravezze, a larto benefizio non riconofectano, fe non il rigore delle leggi intefte. A reprimere adanque l'ingordigia degl' ufura), molte furono le leggi da tempo in tempo profferite, la prima delle quali si quelle Duille mania de fenore preferitata da. Duillo, e L. Menio tribuni della plebe, con la quale si determinò, che l'usura non si efercitate più di quella che s'appellava oncienta, val dire l'uno per cento in cadaun' anno "Ut fenus ne majos unicario carecteruta" (b), benche Tacito lib, 5, riferifec che tal oncienta sustra con le leggi delle xx11, tavole erra stata costituta.

Vi fit in fequela la leg. Licinia de famore definita da C. Licinio Stolo, tribuno della plece, nell'anno 35.6 da u. c., effendo in quell'anno tribuni militari Furio, e C. Lelio, e con effi si preferitio a danno derli utiral, che dalli forte dedurre i dovetie tuto ciò che a conto di utire pagato fi folle, e quel che indi forte vannava si dovetie tuto ciò che a conto di utire pagato fi folle, e quel che indi fort avannava si dovetie tra lo fipatio di tre anni retitutire, est'in cadsun anno la rata eguale —ur destoche ca de apate quoto diriri permaneratum effet, il quod fiprereffet rienno equit portionible perfolverette (c). E si nota, che vi si strat legge Licinia de fenore proficare a de debtii, c. difforde, che non si pagafie quel debtio in cui si fofte data priò del- la centefina jure fusioni ; più, che le usure effer non dovetiero maggiori di quelle con le quali coll'antiche leggi si accreditava il dangio (parta delle oncirie utive, (c-condo la leg. Dailla Menie ); E che non softe lectio a i creditori di ricevere dal debtiore, si con quanta softe la quarra parve de di lui frutti.

Vi

(a) Leg. 1. & passion DB, in tit, digestor de Leg. 2. ff. de concussion, falsis. (b) Liv. sib. 7.
Leg. 29, ff. de testam, tutel., & (c) Liv. sib. 6.

Vi fu ancora la leg. Genutia de fanore prefinita da L. Genuzio, tribuno della plebe, nell'anno 411. ab u. c. fott'il confolato di C. Marzio IV, e di Qi. Servilio, e con essa fu risoluto, che non si dassero danaj ad usure - ne faucrari liceret (a),

e fa pensò bene, perchè amota caufa, amovetur effectus.

Vi fu la leg. Gabinia de ujuris, costituita da A. Gabinio tribuno della plebe, con la quale su ordinato, che non si decidessero quelle cause, nelle quali rivolgendo. il debito fi fosse preso da uno il danajo ad usura, per pagare l'altro, e la ragione si fù acciò i debitori non fi foffero maggiormente annichilati con foggiacere a doppie spele, ed a doppie usure - Ne jus diceretur de ijs pecunijs, que versura facta, es-

fent (umpte (b) .

E vi fu finalmente la leg. Julia de fanore definita da C. Giulio Cefare intorno all' anno 601, ab u. c. E per meglio intenderne il fuo tenore, vop è fapere, che anticamente i debitori confessi eran sottoposti a i creditori, i quali coll'autorità pretoria , de' medefimi n' avean l' aggiudicazione , ed avevano la facoltà di tenerli legati , e carcerargl'in careere privato , e refiftendo , ponergli anche a i ceppi , per indi servirsi delle opere loro . Ciò parve a i Romani esser contro le leggi dell'umanità, onde con la leg. Petèlia papiria fu ftabilito, che niuno all'infuori de rei continti , fi dovesse tener ristretto con ceppi ; o co' legami , ed in rapporco a i debiti per caufe civili, che i beni de debitori, non gia la persona restassero obbligati - ne quis, nisi qui noxam meruisset, dones panam lueret in compedibus aut in nervo teneretur; at pecunie cresite, bona debitorie, non corpus obnoxium esset, & ne quis in posterum nesteretur. Di detta leg. Petelia neppure suron contenti i Romani debitori, perche fe elenti da lezami de creditori , fi vedean riftretti tal volta nelle carceri pubbliche , e quindi addimandarono le naove tavole cioè, nuove leggi, con le quali in pena del-le gravezze uturarie, fe gli dovesse ogni debito all'in tutto rilasciare. Questa tal pretenzione ti per effer ingiufta, e si per non disturbare la comun quiete, non fu ammesta; e pero C. Giulio cefare ( e questa è la legge presente ) volendo alle angustie de debitori provvedere, stabilì per legge, che senza aspettare le nuove tavole , essi goder dovestere il benesizio dell' in folutum dazione precedente l'estimazione de beni loro, quanto comprati fi fossero prima della guerra civile, dedotto bensi ogni debito che pagato si fosse sotto nome di usure - Ut disjecta novarum tabularum expettatione, que crebio movebatur, debitores creditoribus fatisfacerent per aftimationem possessionum , quanti quajque ante civile bellum comparassent , deducta summa aris alieni , fi quid ufure nomine numeratum , aut perferiptum fuiffet (c) . E l' ultima condizione della notata legge, deducta summa aris alieni, & si quid usura nomine Sc. su giovevole a' debitori quafi per la quarta parte de' debiti loro (d).

# De fideicommissariis hereditatibus - ex sen cons. Aproniano.

S I riteritee alle Università la disposizione di questo sen consi. Apronino su l'acquisto 3 dell'eredità tedecommissarie; e quindi il cit. sen. cons. fu promulgato à tempo di M. e. L. Antonini impp. da Apronio, e da Paolo consoli, nell'anno 223, ab u. c.; benche altri l'origine afcrivono a tempo di Marco imp., ed altri di Adriano, e con effo, in qualunque tempo feguito foffe, fu coftituito, comecche prima le univerfità no potean l'eredità adire, aè con le medefime cos alcuna Acquittare, all'infiniti le per fedecommefio flato foffe (s), perche i municipi fitimavanti come coppi incerti; perciò fu emanato il cit. sen, confulto Aproniano, con cui a tutte le città al romano impe-

<sup>(</sup>a) Liv. lib. 7.

<sup>(</sup>b) Cicer. lib.1. epift. ad Attic. 6.

<sup>(</sup>c) Sveton. in Cafare, &

Cefar lib. 3. de bell. civil.

<sup>(</sup>d) Sveton. loc. cit. (e) Ulpian. în fragm. 22. 5.

impero foggette, si defini di poterti, ed anni di doverti relitivi o l'erciti: ledecommessarie cei anche le azioni e Trebelliano feu, cogluste, colicchi i cittadini di quemessarie cei anche le azioni e Trebelliano feu, cogluste, colicchi i cittadini di quepoter le azioni, o l'eccazioni produrre. Ul omnibus civilatible que foi im prin oppuli romani funt, restitui debrest de posse si della commissaria tenestra y fei de delivore,
in cas ex Trebelliano transferentara, quin de municipes de ast admissemente, its tamen ut his quibas restituiretur haresitus allarem eligerente, de al agendom; di al excipicadas adiones (a).

# De fideicommissariis libertatibus - ex sen. cons. Æmiliano-, aliisq. ordine describendis.

4 I N favor della libertà lasciata a i servi per testamento, o per sedecommeso, vari sen consulti suron da tempo in tempo costituiti, de quali sacendone registro in

offequio della ven. antichità, ci facciam a dire, che

Vi fii il fen. consisto Emiliano - de fideicommiffariie libertatibar, fatto de Emilio Giunio, e da Giulio Severo confoli, e con es foi la libertatibar, fatto de Emilio, che se alcun erede dovesse la manumissone al servo, e cossi in tempo della norte del testinore sosse simple. La consistence con esta discontinua di carinara dovesse al sedecommessira sibertà, e consistendo aver si tervo quella conciendo accesso de situato del resta osse presente a varebeo tecnosto la manumissimo, e dobba pronunciarlo libero anche se assenta es quaviente carina deberent servo, qui metit empore e sugia deberent servo, qui metit empore e sugia vi regaria, non successiva del manumistra del prosidente e consistence del consistence

Vi ta ancora il fen. confulto Dafumiano - de libertatibus fileicommificatis, e contene, che ie di manumettre il fervo taim encele venille gravato, e coviuti ofte affente, anche con giulia caufa, comparendo il fervo, e pronuncianolo il figiudice la liberta, riputar i diovefle come i edillerele rivfe flato manumetio. Ut, figila caufa fa shift qui fideicomnifiam libertarm slobes. C hoe promuniarum lueris, perinta liberta controlito dall'erede ad ognaluro gravato di manumettre per fedecommeto, in modocche i eli gravato fofe anche affente per giulte cagioni, il fervo precedente decreto di giudice aver fi dovefle come libero, e refure in qualità di liberto del decommittion - Irma st quienque falciomnifiam libertatem debes, exprannositam purits, eum, cofive abelle, perinte habetaur atque fi ut oportes er ficcionnifi cauffe manumettere, no 1 poccitoro elevatre per dictoro dell'eta, coicche control aver li dovefero come afferti, e gravati di manumettere, no 1 poccitoro elevatre per dictoro dell'eta, coicche control aver li dovefero come affenti, san abelle it intelligitar qui a tribunali adelt (1); e quindi i fervi avena la tedecommiffaria libertà in forca del fen. confulto Dafuniano, quali litefa che daff impubetto in post per concegniere (2).

Vi fu parimenti il lea confulto Iunciano - de libertatibus fideicommiffariis; cotefto fen confulto akri lo chiamano Vinciano, ed altri Emiliano dal fuo autore Emilio Jun-

<sup>(</sup>a) Leg. omnee 26. Le leg. feg. ff. ad Trebell.
(b) Leg. fi com fersum 22. §. fi quis ff. de
Leg. neque 36. ff. de fideicom. libert.
(c) Leg. non tantum 51. §. fen. conf. Dafu(c) Paul. fent. 4. 13.

Juncio confole', con Giulio Severo (a), e consiene, che se talun erede gravato sosse di manumettere non l'ereditario, ma il proprio fervo, coltui precedente fentenca del giudice, libero divenire, non oftante che il padrone con giufta cuula fore a cate, o ellendo presente non lo volesse manumettere, o che si nasconde le, o pare che il padrone di quel tal fervo ne folie siato il compritore - Ut si heres rogatus sie, non here litarium fed proprium servum manumiziere, is servus post pronunciationem ad libertatem perveniat, five ex justa caussa dominus abset, five latitet, five prateus nin vult manumittere, five etiam dominus ejus fervi emptor fit (b) . E fi nota, che le prima della fentenza del giudice mori fe l'erede gravato, o il fedecommi fario, fenta fuccesore, non per questo s'impediva la libertà, e'i fervo restava liberto orcino di colui che ferviva (c): e fi dicea liberto orcino quello il quale la diretta libertà per testamento confeguiva i il cui padrone essendo morto si stimava orco semissus, e perciò fi denominava orci vet orcini libertus (a) .

Vi fu di vantaggio il fen. confulto Rubiano - de fileicommesfariis libertatibis. Questo fen, consulto su fatto a tempo di Trajano imp. fott' il consolato di Rabrio Gallo con Celio lipone nell' anno 659. ab u. c., e con eisa fu definito, che se colora di quali la libertà preftar fi dove le chiamati dal pretore non vole lero ubbidire, (purc'is non fossero infanti , furiosi , o cattivi in mano de nimici , ne occupati per cause segirtime di religione, diigrarie, o pericoli, e parene non foisero pupilli, che aveifero, o no tutoria e per alcune delle fuddette quale impediti ) fe il pretore con coenizione di caufa pronunciatse di doverfi al fervo la libertà, nel cafo predetto lo fiato del fervo dell'iftefso modo ofservar fi dovesse, come le manumelso direttamente folse flato - Ur fi hi a quibus libertatem prastari oportet evocari a pratore, ateste soluifient , ( dum hi neque infantes fint , neque furiofi , neque ab hostibus capii . ne jue hi quos religio, aut honestior caussa, aut calamicas aliqua, vel masor res samiliaris, aut capitis fameque periedlum, aut fimilis eauffa moretur, acone pupilli quisem qui turorem non habent, aut eos habeant, quas earum que caussa detinet) es caussa cognica pretor pronunciaffet libertatem his debere , colem jure status fervaretur , ac fi atreito manumili effent (e) e vedi fopra il ten. conf. Dafumiano .

E vi to in fine il fen confulto Vitrafiano - le fi.teicomniffis libertafibus . E quefto fen, confulto fi vaol Littuito fotto l'impero di Veipatiano, eisendo confoli Vitrafio Pollione, e Sulpizio Galba, e con eiso ii determino, che trovandoli più eredi instituiti, e tra esti alcun infante qui fari non posset, e coltai ancorone non richie to a dover il fervo manumentere, non per questo la libertà impedir le gli dovea, ma per dispozione del cit. sen. confulto estimar si dovea il tervo a gi isto prezzo, al quile per fedecommelso la libertà lafciata fi fosse, e così dagi eredi rogati darii la manumi fione, e nel tempo diterso eiser tenuti all'infante della quota, practi numine, e come le per caufa giudicata agir ii dovelse - Us pames feruarium quibus per fi sicommission l'bertas lata-est , justo pre in astimentur, a que ita servus ab his qui rogati funt manumiteatur; hi autem qui ens manumiferunt previi numine fratribus. Ce cohere libus fuis (id. infantibus) obligati fint, atque fi ob cam rem ex judicaci cauffa cum his azi posse (s). E da qui si vede, cue il difetto della natura in rapporto all'infante in supplisce dalla legge senz aggravio d'alcuno.

De

<sup>(</sup>a) Leg. fi cam fervium 28. 9. ft quis fervum A. de fideicom. libert.

<sup>(</sup>b) Leg. non tantum 51. 6. fed & fe ff.de fi- (e) Leg. cum wero 26. deicom. libert. & Cit. leg. fi eum fervum 28. 5: fi quis

fervum ff. end. de no nie . m . 1

<sup>(</sup>c) Leg. 5. ff. de fileicom. libert. , &

Leg, eum quafi 30.6 fel & fi quis ff. end, (dr. Ina. 4. 4. hi qui as libertatem ff. cal.

Leg. fi filius 32., & Leg. neque 36. f. de fi leicom. l'bert,

De philosophis & rhetoribus - ex fen. conf. Fanniano .

5 Uelto fen. confluto Famiano - de philosophie, & rechoribus , fu fatto a tempo di C. Famio pratonone, e di M. Valerio Meñala confoit, nell'amo óri, a de a. c., e a cagione ella fun de effendo in conocienti in Roma taloni maetiri, i quanto la gioventà a i giuochi, ed all'ozio e però on editro di Cn. Domicio Embardo, e L. Licinio Crafio cenfori, furona interdetti, ed anzi da Roma e dall'Italia banditi; laonde di corefti filosone, e rettorici avendone M. Pomponio pretore contigliato il lenno, o furi foltuto e, bel l'ifelfo M. Pomponio oftervafie, e da anzi ave fie cura ra per bene della repubblica, che tal forta di uomini fi dificacciaffero da Roma - M. Pomponius pretor Santam confluiti de philosophia, Crittoribus D. Lexica. de a re ita conferenta, su M. Pomponius pretor Santam confluiti de philosophia, Crittoribus D. Lexica. de a re ita conferenta, su M. Pomponius pretor santam tenteret curaretque (ut si e Republica ficiene fau viderettu) suit Rome an effinit (a).

De frumentariis legibus, seu de annona - ex leg. Hieronica, aliisq. ordine describendis.

Tu moto a caore a i Romani cofituire in cadaun anno l'annona per comodo del pubblico, e dell'efercito, e specialmente quella del grani che per mezzo de publicani si esiggevano da que coloni i quali tenevan condotte le terre decimal; per la qual cofa vi si tilituito na magistrato di due, e se saprelavano. El little cerea-les, e questi avean i di loro subbleteni chiamati comient hori esorum, e tutti, per il publico bene invigilavano da vesan eura per la condervazione, e per la cufficia e e per la distribuzione, secondo le disposizioni del Senato nell'occorrenza decasi. Chepperò-varie leggi troviam noi disposite si desta mareria, e he restiturare in leguelo di varie leggi troviam noi disposite si detta mareria, e he restiturare in leguelo.

La prima è quella c'he fi chiama Hieronica - frumentaria - la quale fu emanata di Hiero tiranno, di cui di menzione Cierono (b), a junule riterica le quillioni decire tra gli aratori, e i publicani, o fina gabelheri. Con ella fa Habilito quanto grano gli aratori, che energano condotte le terra decamane, o fina decimili dar dovefiero a i publicani, che eitgevano le decime del popolo romano, a qual prezzo, el in qual tempo. Ciocche con tanta caustela e diligenza fu notato, che ni l'aratore fraudar potea il publicano, nè quedii le decime-più del dovere potean eligiere. B' fit tale l'equagliarna della legge, che i Romani fa Sicilia avendo acquiffata, non mutaron affatto est alcuna. E con detta legge fi diè anche fiftema, acciò il numero degli aratori in ciafona anno registrato si fori mel magiffato (c):

Vi sa ancora la leg. Sempronia - framentaria - prefinita di C. Sempronio Gracco per la seconda volta tribono della plebe, nell'anno 620. ab u. c. sott il consolio di M. Falvio, e M. Plaunio e con esta su dichiarato, che alla plebe dar si dovesse ad uno ad uno, a chi la meta, e da chi la quarta parte d un moggio di granti per un uneste Us similità, est bienet primentam menticuum plebi, ex publico viritim daretur (d); e quindi in Roma furon cottituiti ilugisti, ove si confervavan i granti pubblici, che furon nominati i granti stemproniani.

Vi su in seguela la legge Livia framentaria - cossituita da M. Livio Droso, il quale

<sup>(</sup>a) Vide Auls Gell. lib. 15. cap. 11.

<sup>(</sup>b) Cicer. Verr. 4.

<sup>~</sup> Zafius ad log. Hieronic.

<sup>(</sup>d) Appian. de bell. civil. 1. Flor. epift. 60. Cicer. pro Sext. & Plutar. in Gracch.

quale confermo, che la legge Sempronia di dispensarsi alla plebe i grani del pubblico valer dovesse - Sempronia lex de frumento plebi ex publico viritim dando, valeret (a).

Vi to di vantaggio la leg. Termita ceffie « fumentaria» - pubblican da M. Tecnato Lucubio, e C. Caffio conofici nell'ammo 680. di « a, e con effa u accordato, che le feconde decime de grani fi comprassero dalle provincie al prezzo cofticito di tre feferere il meggio, funggio fu militar romana, che contensa venti libre di framento (5); e così parimenti fi preferifee nelle Città di cofittuiri il prezzo di quattro Selerzi ja moggio. Ur framenti dibere decume a previncipi comercarare pretio in motios H-3, traim confituto; il cen ut civitatibus equaliter imperareure prein figuido motios H-3 question confituto (c).

E vi fu per ultimo la leg. Clolia framentaria - feu de aunona - preferitta da P. Clodio, tribuno della plebe, pell'anno 695, és u. c. fott'il confolato di Pitone , e Gabinio, con la quale fu difpofto, che il grano quale prima fi dava al popolo a tei monete librali, e trienti per cadaun moggio ( il triente qui s'intende per un genere

di moneta, che valea la terza parte dell'alse, onde Giovenal. fat. 3.

Net kebet indite quem porrigat ore trientem )
da allora în post datie terra pagamenio; e che nell'amministratione frumentaria si
costituisse Sest. Claudio - Ut framentum populo quod antea senia eris at trientibus si
singulos modios dabatur, gratis daretur, & Sext. Claudio framentaria procuratio mandaretur (d).

# De fullonibus - ex leg. Cacilia.

PLinio ci dà notizia, che vi fu legge per i fulloni, emanata da Qu. Cecilio Me-7
tello, C. Raminio, e L. Emilio cenfori, con la quale le controverite de fullont furnon rimeties al dificernimento del proplo, gianche ad elfi cenfori a ona conveniva ciò fare; e pero ci dice, che destere ad populum ferendam (fententiam) quum sis
non liceret (e).

# De furtis - ex leg. Hoftilia .

Ontiene questa legge Ossilia de surtis, emanata da A. Ostilio console, con A. 8.

Atilio, nell'anno 53, ab s. r., che nelle materie di strut; che avvenuti soffero a coloro i quali pregionieri appo i nimici dimorafsero, o pare che assenti soffero per caula della Repubblica, o che sotto la tutela di alcano sitasero, agir si poteste per mezzo del di lor proccuratore. Ut surti agire liceret soum nomine, qui apud
hosses si un talipublica caussa absentante, quive in comun cupiu tutela gistost (p.

E da questa legge hanno origine le formole delle ossiliana azioni prescritte da Cicer.

tib. 1, de organi.

Tom. II. F SOM-

(b) Bever de ponder. & mensur, in verb, domo, modius, Gr. (c) Cicer. Ver. 5, Gr. (d) Asson, in pison, & (f) Justin, in tet. de iis, per quae ager, past.

.

# H

# OMMARIO.

1 De haftis martiis in regia motis .

Sacrifizi ordinati a Giove , Marte , a-Rubigo , ed altri Dei a placarli , per effere flate tolte dalla regia la afli marziali .

2 De hereditate regis Attali .

Disposizione fatta dalla repubblica del patrimonio ereditario del Rè Attalo , di

cui fu erede il popolo romano.
3 De hereditatibus liberorum matri deferendis.

La malre inginua con tre figliuoli vivventi ventuma ammelle all' redità inte-La malre libertina con quatto figliuoli vivventi) flata de figli loro i bendi qualora flati vi fostero figli del defunto, questi fotto nome di tuoi eran presentiti, e muncani oi figli, ventua ammello il patre e, et anche il pratello conjagnino e re qualora flata vi foste folamente la forella consanguinea, costei succedea unitamente con la madre.

Le madri di qualunque condizione fossero, oggi succedono a i figli, e come .

4 De hereditatibus maternis .

I figli anticamente eran esclusi dall'eredità materne, perche le semmine non istituivan eredi; benal venivan ammessi come tooi, parche dal patre emancipati stati non sosse, e potevano in certi casi la querela instituire; indi

I figli anche in potestà furon ammessi prima de consaguinei e degl'agnati all' eredità intestata della madre, volta disferenza se le madri sossero ingenue, o libertine, e se i figli sossero legittimi, o spuri.

figij spurj non successiono alla madre illustre, sempracche efistessero figlj nati con giuste nozze; e vedi per tot.

I figlj oggi pari jure succedono al padre, ed alla madre, falve bensì le opnsuetudinarie, e municipali teggi de luoghi; e vedi

5 De hereditatibus mulierum. Le jemmien non fipotagni et al. Le jemmien non fipotagni et al. Le jemmien non fipotagni et al. Le jemmien non fipotagni et quadrante, no fi potano fare legati più di qual che fi doverfe e alle reverce a pravenenere a più che fuccader non poteffere ab inteflato , fe non discontine con poteffere ab inteflato e fic.

fossero confaguinei . 6 De heredum inititutione .

Istituzion di eredi dell' avo per i nipoti nati, e nascituri, e come .

7 De his qui legibus folvuntur.

Privilegi particolari, non fi poteano a chiunque accordare, ma che ogui uno fosse fottoposto alle leggi, e come.

### De Hastis martijs in Regia motis - ex sen. cons. Antoniano .

Delfo fen. confulto Antonimo è amico, e da A. Gellio lib. 4. cap. 6. vien riferito, e dice, che al Senato fosse fitto esposto, che nella Regia dal suo sacrario fossero siare mosse le asti marziali; per la qual cosa essendo consoli M. Antonio,
ad A. Postumio nell'anno 555. ab a. c., con sen. consuluo su definito, che l'istesso
M. Antonio consolie ammanitarale i maggiori sartizi; a diover, e da Marte, ciocche
facesse anche agli altri Dei che di placar simanie, e qualera il biogno portassi di alre successive vittime, ci si nuisse si nume Rubègo, come quello che dalla rubigine i
seminati rimuovea - quod Coser julius L. filius pontifer nuntiquet, in facratio in Re-

gia, hasfas marties monifie, d.e.r., i.e. de ea re its cenferent, ut M. Antonius conjul hasfitis meoribus Jou to Marti procurares; quad to exteris dit, quibes utilescenplacandis uti procuraffet, fatis habendum censurans, si quid succesaneis opus esset Rukgua accederet (a).

# De hereditate regis Attali - ex leg. Sempronia.

IL Re Atalo moreado ifitiul erede il popolo romano, ed avendo questi adita l'erecdità, cominciò a disporre delle cofe ereditarie, ond è che vi si una legge - Senpronia - de Regis Attali hersitiate - definita da M. Sempronio tribuno della plebe, con la quale si prejeritto, che dell'ereditatio patrimonio del Re Attalo , que
territori i quali eran a forre usiciti, secondo l'altra legge Sempronia - agraria - che
dati si fosfero a que'eltendini, sin contemplazione della compara degl' inframenti de apparenchio alle culture ; gli altri poi territori regi , che si locasfero da i censori ,
ficche il tribuno al posì più residente proportio della confere da censori ,
finche il tribuno al posì più consegnetto della conferencia della propulson recontura al comparationem lofizamentorum d'agricultare apparatum: Ut agri regij a cenforitus locarmatry, unde vedigal populo practeture (b).

# De hereditatibus liberorum matri deferendis - ex fen. conful. Tertulliano.

SI vuol collituito cirello (en. conditto Tertullimo ne' tempi di Adriano imp., ben- 3 che altri all' et d'Antonio- pio l'aferivono, fotti il conolitato di Tertulla, e di Sacerdore, e con effo fu definito c. che la madre ingenua, la quale tre figliaoli avet- fe, e la liberina quattro, ammente foffero all' eredisi interitata de figliatoli loro. tan- to fe foffero fui juria, quanto fe alla paterna potetili fottopolite, nel qual cafo in nome del padre poteffero l'erediti adire (c). Con intelligenca, che le madri godevano avuto (d). Con di più, che alla madre eran preferiti i figli del defunto lotto nome di juoi, e quediti non efficiendo era preferito al padre, a cui l'eredisi 3-apparena per l'editto del prevore unale legitimi: più, i il fratello confagnineo era anche preterito alla madre, egualmente come l'adortivo (e), all' innontro la forella confagninea non efcludeva la madre, ma unite fuccedevano (f). E quindi del cir. fen. confinet traferiviam le parole - Ut mater ingenus trium liberorum ju nabera; liberina quatturo al liberorum intellatorum herelitatem almitatur, five fui piris, five in patris populate fri, la tanna fi filia familiat fi, parentis pifi herelitatum data; diadate Maux; item confagnineat five folut, five com eo foror, alem preferantar; confagninea ven ofel aprairer cum mater fuecetate (c).

E, si nota, che tutte queste cose suron indi immutate da Giustin. imp., il quale oltre d'aver dismesso alle madri il dritto di tre, o quattro itelj, dispose, che i fratelli consiguinei, o uterini non escludessero la madre, e vedi sa novell. 115, 2.

ove diffuiamente fe ne tratta.

|                                                                                                                               | Dr.                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Gell. 40c, cit. lib. IV. cap. 6. b) Plutar, in Gracch. Ciser, ver. 5., & Flor. epifl. 59. c) Infit, de fen. couf. Tertyll, | (c) Leg. 1. §. ult. ff. ile luis & legitim. (f) Leg. 2. Cod. Theodof. Ie ferund, nupt., & Inflit. de fen, conf. Tertyll. (g) Leg. 1. & 2. ff. ad fen, conf. Tertul. Inflit. de fen, conf. Tertyl. |
| Flor, epift, 50.                                                                                                              | (g) Leg. 1. & 2. ff. ad fen. conf. T                                                                                                                                                              |

(d) Paul. fent. IV. 9. 1.

# De hereditatibus maternis - ex fen. conf. Orphitiano .

Otefto fen. consulto Orfiziano fu fatto fott'il consolato di Corn. Scipione Offizio d e di Vertio Rufo nell'anno 031. ab u.c. precedente orazione nel Senato esposta dagl' impp. Antonino, e Comodo, e da candidati recitata, al cui effetto Giul. Capitolino ci fà sapere in vita M. Antonini xt. - M. Antoninus etiam leges addidit de vicesima hereditatum, de tutelis libertorum, de bonis maternis, & item de filiorum successionibus pro parte materna - la qual ultima parte riguarda il sen. consulto Orfiziano, e s' attribuisce a M. Antonino (a). Ma per sapersene la sua origine convien premettere, che anticamente per istituto delle leggi delle xii. tavole non s'appartenea a i figli I eredità della madre, perche le femmine non ifituivano eredi (b), ed anzi non v'era luogo al possesso de beni, secondo I editto unde liberi; all'incontro essi venivano ammelsi come saoi , semprecche dal padre emancipati stati non sossero (c), e potean in certi casi la guerela instituire (d). Indi a correggere dell'antichità gli abusi , che riputavan la madre , e i figli come cognati , fu costituito il cit. fen conf. Orfiziano, col quale fu prescritto, che il figlio e la figlia, ancorche fossero fotto la paterna potestà , ammessi fossero prima de consaguinei e degl'agnati , all'eredità inteflata della madre, o che costei fosse ingenua, o libertina, ed anche i figli, o che fossero legittimi , o spurij; con intelligenza , che i spurij non succedeano alla madre che fosse illustre, se però esistessero i figli nati con giuste nozze, come da qui a poco farem a dire - Ut filius, & filia quamvis patris in potestate fint, ad bona matris intestate ante confaguineos, vel adguatos vocentur, sive mater ingenua sit, five libertina, item five liberi legitimi fint, five vulgo quefiti (e). Con di più che la successione suddetta non si toglieva per minimam capitis diminutionem (f).

E fi nota, c'le il cit, [en. confulto non è flato efente da varie mutationi , e primieramente per colituzione di Guilfiniano imm, i figur, che dicemmo, fuecedono alla madre , nel folo calo che coftei non fosfe illusfre , nel aveile altri figliuoli legitimi di algitimo mattimonio procreati (g); più gon altre i imperiali confuttuioni i nipoti , e proaipori vengono ammenli alla fuecessione intestata dell' Ava (h); e finalmente il cit. lenat. coniulto fu corresto con la cit. novell., 11%, con cui i figlia, pari jure successono al padre ed alla madre; falve benai le moniespilla, o confutentiali del langshi, com è in questia, Mercopoli, in cui vi è lo fitatto in fantifut monie de confutentia del materia del mat

De hereditatibus mulicrum - ex leg. Voconia.

5 L'A legge Voconia de milierum hereditatibus fu promulgata da Qu. Voconio Safh.

Iribuno della plebe, nell'anno 594. ab u. e. fort il confolato di Cepione e di Filip
(a) Leg. 6. & 9. ff. ad fen. conf. Tertull. & Inflit. de fen. conf. Orphit.

| Orphit. , &                                   | (f) Inftit. ibid. 4. fciendum .            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Leg. 130. ff. de V.S.                         | (g) Leg. penult. Cod.ad fen. conf. Orphit. |
| (b) Ulp. in fragm. 26. 7.                     | (h) Inftit. ibid. in prin. 6. fed cum .    |
| (c) Leg. r. ff. unde liberi                   | Leg. 11. Cod. de fuis, & legitim. , &      |
| (d) Leg. 6. & 7. ff. de inoffic. testam.      | Leg. for defunctus 4. cod. Theodof. de     |
| (e) Leg. 1. & renult ff. adTertul. & Orphit & | legit, hered.                              |

lippo, e con essa fu prescritto, che colui il quale sosse ascritto in censo, e possedesse cento mila sesterzi non potesse istituir eredi le semmine, vergini, o maritate, se non sopra il quadrante de' di lui beni, cioè, che non le poteffe illituire oltre la somma di venticinque mila H-S., ed altresì che non potette ad altri far legati più di quel che deve all' erede , o eredi appartenere ; e più , che le femmine suddette , all'infaori de' di loro confaguinei , succedere non potedero ab intestato - Ne qui censas effet, idest centum millia sesterzium possideret, virginem, neve mulierem supra quadrantem fuorum bonorum , izeft , uitra viginti quinque millia festertium heredem institueret , plujve cuiquam legaret quam at heredem heredejve perveniret; ne famina ultra confaguineos ab inteftato fucce.terent (a) .

# De heredum institutione - ex leg. Junia velleja.

Otesta lerge Junia velleja de herefum institutione - si vuol pubblicata da M.Giu- 6 a nio Silano, e da C. Vellejo Tutore, confoli, intorno a quel tempo che il fen. consulto Vellejano su costituito, e con e.ia si diede una certa facoltà a i testatori di istituire di lui eredi i nipoti , i quali vivente il testatore istesso , nascessero o dovessero nascere, in modocche colui il quale facesse testamento, avesse la potestà d'ittituire o eleredare colui , o coloro , che natcendo gli dovrebbero fuccedere come funi e più , se taluno de suoi eredi premorisse , i figli di costui , e gli altri che venissero in suo luogo, gli dovessero succedere - Ut qui testamentum faceret, omuem virilis lexus, qui ei suus heres futurus erit, cum nascetur, instituenti exheretantive prellatem haberet, etiam si vivo testatore nasceretur, item us si quis ex su's heredibus suus heres esse desineret, liberi ejus, & ceteri in locum suorum, sui heredes succederent (b.

Dalla riferita legge due avvili si riportano, uno, cioè, che morto il siglio, poifono dall' avo instituirsi i nipoti non ancora nati; ed altresì vivente il figlio, posseno inflituirsi i nipoti nascituri , se però nascessero vivente l'avo , e morto il figlio , colieche essi nascendo non potessero com' eredi dell' Avo il di lui testamento infermare , perche si trovassero preteriti ; l'altro , che i nipoti già nati , essendo il padre vivente, si devono dall' avo instituir eredi, o nominatamente eseredare, perciocene dopo il teltamento, se morisse il padre, i nipoti posiono infermarlo, come per i pofrumi avviene (c) .

De his qui legibus folvantur - ex leg. Cornelia.

PEr antica legge delle xII. tavole non fi potevan accordare a chicchesia partico-7 lari privllegi. La stessa cosa su ripetita con la legge Cornelia - de ijs qui legibut fulvuntur - che fu profferita da C. Cornelio tribano della plebe , nell'anno 606. ab u. c., quell'iffeffo che fu difefo da Cicerone, fott'il consolato di C. Pitone . e M. Gabrione, e con effa fu dichiarato, che a niuno si concede sero dal Senato particolari privilegi, ficchè cadauno fosse sottoposto alle leggi, e quando mai si dovesse alcun indulto accordare, che duecento Senatori presenti esfer dove sero; bensì nel riferirsi al popolo, che niuno intercedesse per l'indultato - Ne quis in senstu legibus folveretur, nifi CC. affuissent; neud quis, cum folutus effet, intercederet, cum de ea re ad populum ferretur (d), dimodocche ficcome il Senato potea accordar efenzioni, così poi il tutto paffar dovea alla rifojuzione del popolo, fecondo l'antico coffume (e). SOM-

Gell. lib. 7. 1. , & lib. 17. 5. August. de civit. Dei lib. 3.

(c) Inft. de exher. liber. 6. posthumorum . (d) Afcon. in Cornel.

(e) Dio. lib. 30.

<sup>(</sup>a) Theorhil ad inftit. de leg falcid. Cicer. vert 3., de fene.t., & de finib. Dio. 16.56.

<sup>(</sup>b) Scevola in leg. Galluf. 20. & 6. nunt de lege velleje ff. de lib. & posth.

1 De jactu.

SOMMARIO. Getto di merci, che si fa in mare per cagion di tempeste, o pirati, il danno rifar si deve dagl' interessati pro rata. 2 De injuriis .

L'ingiuria si vendicava contro colui che battesse, o percuotesse, o per forza estraffe nella cafa aftrui .

Pulsare, & ) qual differenza paffa tra loro. Direttari chì siano, e come s'intendono qualora entrassero per forza nella casa altrui, e di loro pena.

Il genero dell'attore inginiato, il focero, il figliastro, il cugino, o altro affi-

ne , non puol effer giusice dell'ingiuria .

Giuramento che si dava al reo, se avesse commessa l'ingiuria, da chì, e perchè. Ad ingiuria si ascrive, se alcuno scriveste, e subblicaste alcun libro, o inscrizioni ad infamare il decoro altrui, e vedi per tot.

3 De intercalando. Intercalazione de giorni trà li 24. e 25. Febrajo, acciò gli anni civili corrifpon-

desfero cogli astronomici. 4 De intercessione .

I tribuni della plebe in costituir le leggi ebbero libera potestà, senza impedimento per mezzo di alcuna intercessione .

5 De intercessionibus mulierum . Il marito non puole il fondo dotale vendere, o pignorare, fenza la volontà della morlie.

Le donne le quali per altri si obbligassero, contro le medesime non si da azione; e vedi le limitazioni .

6 De judiciariis legibus. Leggi giudiziarie in rapporto agli atti antichi , ed a i giudici , e di loro numo-

ro , e qualità , e come , e vedi per tot. 7 De judiciis. Giudizi pubblici, e privati în rapporto alle accufe, ai testimoni, ed ai giudici,

e vedi per tot.

8 De Jugurta Romam evocando . Giugueta fu richiamato in Roma col falvo condotto, e perche.

9 De jure civitatis. Dritti degli antichi cittadini romani de capite civis , confirmati con leggi tribunicie.

to De jure coloniarum. Colonie di 12 dal fiume Pò, e quelle fuori l'Italia finitime al Pò, acquistar poteano la citta linanza romana , e come .

11 De jure dicundo pratorum. Pretore urbano, sua potestà, e preminenza.

12 De jure Italie , & tributis tollendis .

L' Italia fu dichiarata immune da i vettigali . 13 De jure patronatus.

Al patrone toccava la virile nel patrimonio del suo liberto, se lasciato avesse centumila H-S, ed aveffe meno di tre figli . ed avendore tre veriva escluso . Il liberio che avea due figli in potestà, datte opere patronati eta libero.

Legge

Legge Pappia - de jure patronatus fu moderata da Giustiniano .

14 De jure Siculorum .

Dritti de Siciliani , e quali flati fossero , vedi per tot.

15 De jure (ustragii . I Formani , i Fondani , e gli Arpinati obbero il dritto del suffragio negli affari della repubblica . 16 De jurisdictione pratorum .

I Pretori doveano giudicare a norma dei passati perpetui editti.

# De jactu - ex leg. Rhodia.

Corella Ieg. Rholla - de jadu - a fentimento di Frant. Hotmani fu emanata da i t Rodiani, e ricevuta da i Romani, e contiene che quilora occorrefte in cafo di tempefte, o di sfuggire i pirati, di alleggerir la Nave, e fi facesse getto di merci, il danno rilarcir si dovestic con la contribuzione d'ogu' uno che ci avesse interesse, e da a proporzione del di biu capitale, perciocche il getto si faces per tetta - Ur, si levande navis gratia, jadus mercium factus est, omnium contributione farciatur quod pro omnibus datum est (i da).

La suddetta legge nautica, ed altre simili, si vedono già discendere da i Rodiani, la cui disciplina navale in que tempi per cili era distinta, come si delume dal referito di Antonino imp. fatto ad Eudemone, che la legge del mare si giudicasse con la legge nautica de Rodiani, semprecche però ono contradice alle nostre leggi - lex autem marii y lege usutica Rhostiorum justicetur, in quibus nulla nostrarum ei sex adverseure (3).

# De injurije - ex leg. Clodia, & leg. Cornelia.

Ue leggi s' incontrano nell' antichità de injurijs, una appellata Clodia costituita 2 da P. Clodio tribuno della plebe, di cui ci tramanda la semplice notizia Cicer. pro domo , che dice - at tu etiam legem de injurijs tulifti Anagnino cuidam &c. L' altra denominata Cornelia dal suo autore L. Cornelio Silla , come l'afferma Venulejo (e), che tecondo Eineccio (d) ti crede pubblicata nell anno 672. ab u. e. Con quest' ultima adunque fu prescritto, che contro coloro i quali battelsero, e percuotessero alcuno, o pure che per forza entrafseco nella cafa altrui, fi dava l'azione di vindicarne l'ingiuria - Ut in eus qui quempiam puifaffent, verberaffent, domunue alienam vi introissent; judicium daretur . E qui come di passaggio entriam a distinguere il pull'are da verberare, che secondo Ofilio, riferito da Urpeno (e) importa, cioè, verberare, est cum dolore estere; judsare autem sine dolore. Entriam gaiche a vedere come fi possa con ingiuria altrui, e con forza entrare nella casa aliena; e fiam preveniti da Paolo (f), il quale rimena una tal forta d'ingiuria a i direttari, e dice misto jure injuriarum actio ex lege Cornelia constituitur, quoties quis pulsatur, vel ver-beratur, vel cujus domum introitur ab his qui directarij appellantur. Ma come il vocabolo di direttari specialmente s'appropria a i ladri, qui su aliena cenacula se divigunt furandi animo (g) , è da dirli in conteguenza , che l'attentato e'l delitto di coitoro, s'appartiene piuttofto al furto, chè alla legge Cornelia. Tutta volta i ingluria d'entrar nella cafa altrui, si puol conciliare in persona di coloro, i quali per batte-

<sup>(</sup>a) Paul. in leg. 1. ff. ad leg. Rhodiam .

<sup>(</sup>b) Leg. o. ff. eodem ad leg. Rhodiam . (c) Venul. in leg. hos accujare 12. ff. de ac-

Venul. in leg. hos accusare 12. ff. de

<sup>(</sup>d) Einecc. lib. 4. antig. rom. tit. 4. 8.
(e) Ulpian. in leg. 5. ff. de injur.
(f) Paul. feat. v. 4. 3.

<sup>(8)</sup> Ulp. in leg. 7. ff. de extraord, arine.

battere o percuotere , volessero per forza in quella entrare ; o pure per altro effetto di recar disonore, con siupri, adulterij, e simili; di modocche sii autori di tali cri-minosi eccessi criminalmente procedendosi vengono puniti extra ordinem, e condenn:ti coll' etilio a fervire i regi pretidi, le galee, o altre opere pubbliche (a); benche oggi fecondo la gravezza de' delitti al giudice la definizione della pena è commeisa.

Più, con detta legge si preierisse, che nelle cause suddette non entraise a giudicare il genero dell'attore, il focero, il figliafizo, il padregno, il cugino, o altro proffimo atfine , o anche il padrone - Ut in eo judicio non effet , qui , ei qui ageret , gener, fover, vitricus, privignus, fobrinufve esse; propriusve eorum quemquam ea cognatione affinitateve attingeret, quive corum, cujus parentifve corum cujus patronus effet (b) .

Più, con essa legge su definito, che fosse lecito al figliuol di sameglia, il quale agifie per qualunque caufa d'ingiuria, addimandar com'attore il giuramento dal reo, se l'ingiuria fatt aveise - Ut si filius familias ex omni caussa injuriarum agat, ut actor , jusjurandum deferre liceat 100 , an injuriam fecerit (c). E tal giuramento efficace li fitmava a poter l'estimazione dell'attore reintegrare, ed anche etimere il reo dal giudizio .

Più, con la riferita legge in sequela di quella ordinata nelle x11, tavole si quis occentaglit, five carmen condidiffit quod infamiam, flagitiumq, alteri faxit &c. registrata nel 6. 1. della parafr. 1v. tu disposto, che se alcuno scritto avesse alcun libro, composio, e pubblicato, appartenente ad infamare l'altrui decoro, o pure se operato avette con dolo malo che quello fi (crivene, e fott' altro nome, o fenza nome fi pubblicaffe; in tali cafi, che l'offeso coll'azione ex lege potette l'autore convenire, e coftui condennato, oltre la pena meritata, disenifie infame, ed intelfabile per effetto di legge - Si quis librum ad infamiam alterius pertinentem feripferit, composuerit , ediderit , dolove malo fecerit quo quid corum fieret ; etiamfi alterius nomine ediderit, vel fine nomine, uti de es re agere liceret, & fi condemnatus fit qui id fecit, intestabilis ex lege este jubetur (d).

Vi furono in fequela più fen. confulti, co' quali non folo le ingiurie, ma anche le epigramme, le inferizioni, e le pitture a difonore di qualch'uno esposse, furon projbite, con le pene flabilite contro gli autori, ed anche contro coloro, i quali tali cole comprate o vendute avetiero; e chì ne dava la dinuncia n' acquiftava il premio pro modo substantia accusata persona (e) . E vi suron in fine altre imperiali collituzioni registrate nel Codice in leg. 11. de injur. & in leg. un. de famof. libell.

Ed in ultimo è a notarfi, che dalla coicritta leg. Cornelia de injurijs, due azioni nate 10110, l'una criminale con cui la pena al reo s'infligge (f), l'altra civile, con cui s'ammette la condanna secondo l'estimazione del giudice pro modo admissi criminis (g).

# De intercalando - ex leg. Pinatia furia.

3 Scrive M. Varrone riferito da Macrobio (h), che la cit. leg. Pinazia Furia de in-tercalando, cofficuita da L. Pinazio, e L. Furio confoli, fia antichisima forsi discendente da quella delle x11. tavole registrata nel §. 2. della parafrat. 2., 'e che fi trovava incita in una colonna di bronzo ; con la divifa d'effer ella dimofirativa

| al i | Paul | . 1 | fent. | aca | cit. |
|------|------|-----|-------|-----|------|

<sup>(</sup>b) Leg. 5. ff. de injur.

<sup>(</sup>c) Leg. 5. 6. hac lege ff. de injuriis . (d) Cit. leg. 5. ff. de injur. , &

Inflit. eo.fem tit. 9. fed & lex . .

<sup>(</sup>e) Cit. leg. 6. ff. de injur. in fin. (f) Leg. ult. ff. de injur.

<sup>(</sup>g) I.e. coftintionibus 37. fl. cod.

<sup>(</sup>h) Mac . b. lib. 1. 13.

all'intercalazione de'giorni tra le 24. e 25. Febrajo, acciò gli anni civili corrilpondefiero agl' aftronomici (a) .

De intercessione - ex leg. Clodia.

On la cit. leg. Clodia - de intercessione - istituita da P. Clodio tribuno della ple- 4 de fu accretciuta la potestà tribunicia, perciocche con esta fu determinato, che la potefrà del tribuni della plebe nel coltituir le leggi sciosta e libera fosse, senza che per mezzo d'alcun' interceifione fi potesse impedire - Ut libera & foluta in ferendis legibus tribunorum plebis pateftas effet , neque interceffione impediretur (b) . Non però secondo Dion. lib. 35. a nove tribani uno oftar ci fi potea.

De intercessionibus mulierum - ex Sen. cons. Vellejano.

Ra i capitoli che vi fono nella leg. Julia de adulterija, vi è questo, che il ma- 5 rito tenza la volontà della moglie alienar non possa il fondo dotale, nè quello pignorare, anche se vi fosse il di lei mandato - Ne maritus dotale presium invita uxore alienet, neve id, etiam ejus voluntate oppignoret (c), ciocchè vien anche ordinato col testo in leg. unic. Cod. de rei uxor. act. 6. 15., con cui è proibito al ma-

rito d'alienare il fondo dotale, anche contenziente la moglie.

Vi su poi il fen. consulto Vellejano - de mulierum intercessionibus - stabilito ne' tempi di Claudio fott'il confolato di Velleio Tutore alia: Rufo, e di M. Sillano verfo l'anno 798, ab u. c., e con esso su prescritto, che le donne le quali per altri soi-fero intercedute con sidejussioni, o simili obbligazioni, contro le medellime non si dovesie ne giudicare, ne dar azlone alcuna, perciocche siccome dal Senato non si stimo convenevole, ch'este etercitassero virili osici, così volle che non s'alligassero con tali generi d'obbligazioni ; e qualora le donne si costituissero ree di dover dare , o sare qualche cofa , l'azione diriger fi doveffe contro il primo debitore , o contro colui per il quale s' obbligatiero, giacche piuttofto da costui che dal creditore si suppongono ingannate'. Con intelligenza, che l'intervento della donna s' intende per qualunque debito vecchio, o nuovo, ed in qualunque modo che per altri si obblitante - quod ad fistejussiones Er mutui dationes pro alisa, pro quibas intercesserint famina pertinet (tamets) ante videur ita jus dictum este, ne eo nomine ab his petitio, nevè in eos actio detur) cum cas virilibus officijs fungi, & ejus generis obligationibus obstringi non sit equum arbitrari fenatus, recte eos atque ordine facturos ad quos de ea re in jure aditum erit, si desierint operam ut in ea re Senatus voluntas servetur (d) . Vi fu in seguela la novella 134. di Giultiniano, ut nulli judic. cap. 5. 9. & illud vero, d'onde ne nacque l'autentica si qua mulier, con cui si definì, che acconsentendo la donna all'obbligazione del marito, non si pregiudica affatto, se non si provasse il contratto ridondare in utiltà della medelima.

E si nota, che vi sono molti casi in contrario alle cose suddette, co'quali la donna validamente si obliga, e dal cit. sen consulto Vellejano non vien soccorsa; e quali fiano i cafi fuddetti, vedi il nostro Codice Paschalino al lib. 3. tit. 18. de fidejuffone uum, 20. & 21., ed altrest nell'iftelsq lib. 3. tit. 59. de fponsalibus num. 20.

& fequen. ufque ad 32. in ove con dovuta chiarezza fe ne parla.

De

G

<sup>(</sup>a) Macrob. loc. cit. lib. 14. 13.

<sup>(</sup>b) Cicer. in Sext. (c) Paul. fent. 2. 22.

Leg. unic. 9. 15. Cod. de rei uxor. acl. (d) Leg. 1. ff. ad fen conf. Vell. & Leg. 2. ff. end. tit.

Inflit. quib. alien. licet in pr. , &

De judiciarijs legibus - ex leg. Sempronia, alijsq. ordine deferibendis.

6 T E leggi giudiziarie secondo i dritti dell'antichità molte furono, così in rapporto agli atti giudiziali, come ai giudici, di loro numero, e qualità; e però portandone qui il registro, per trasserire la memoria a posteri, siam con la presissa bre-

vità, a notare, che.

Vi fu la leg. Sempronia - judiciaria - emanata da C. Sempronio Gracco tribuno della plebe nell'anno 630. ab u. c. , fott' il confolato di Qu. Gecilio e di Tizio Quinzio, con la quale fu prescritto che i giudizi i quali prima eran stati appo l' ordine Senatorio , si trasferissero all' ordine equestre - Ut judicia que semper penes ordinem Senatorium fuissent , ad folos equites transferrentur (a) ; e benche Plutar. in Gracch. dica, che tra trecento cavalieri con trecento fenatori confufamente i giudizi communicati fi fossero, ciò pero deriva dalla leg. Livia, che si noterà in sequela.

Vi fu ancora la leg. Servilia - judiciaria - profferita da Qu. Servilio Cenione confole, con C. Attinio nell' anno 647, ab u. c., e con effa fu decito, che i giudizi i quali con la legge Sempronia si eran trasferiti all'ordine equestre communicar si doveilero coll'ordine senatorio - Ut judicia que lege Sempronia ad solos equites transla-ta erant, ordini Senatorio communicarentur. La suddetta legge non guari dopo su abrogata su I motivo che il numero de Senatori si trovò impare, e minore (b)

Vi fu parimenti la leg. Livia judiciaria - definita da' M. Livio Drufo tribuno della plebe nell'anno 662, ab u. c. fott'il confolato di L. Marzio Filippo , e Seft. Giulio Cefare, e con effa fi dichiarò, che i giudizi foffero eguali tra'l Senato e l'ordine equestre , cioè , 300 cavalieri , e 300 Senatori - Ut equa ex parte , judicia penes fenatum, & equeftrem ordinem effent, ideft 300 equites, & 300 Senatores (c) . Ed Appiano di cotal legge n'affegna la cagione, cioè, che intorno a quel tempo per le sofferte sedizioni , i Senatori a mal pena eran rimasti a 300 , la onde altritanti dell' ordine equestre e de migliori furon aggiunti , acciò per l'avvenire da tutti loro si eleggessero i giudici, e tenuti fossero giudicare contro que giudici i quali senz' alcun roffore della giustizia facean mercimonio, il cui delitto come reso usuale si stimava per nulla (d).

Vi tù di vantaggio la leg. Plautia judiciaria - cossituita da M. Plauzlo Silvano tribuno della plebe, nell' anno 664, ab u. c. fort' il consolato di Cn. Pompejo Strabone, e di L. Porcio Catone, e con essa si ordinò, che cadauna delle Tribu per via di voti crear dovesse quindeci giudici da ogn'una di esse, i quali in quell'anno giudicar dovessero - Ut Tribus singula ex eo numero quinos denos suffragio crearent, qui eo anno judicarent. Da questo n'avvenne che dominando in quel tempo l'ordine equestre, i Senatori furono di quel numero, ed anche dell'isteffa plebe, val dire che trenta Tribù avendo eletti quindeci per cadauna, giunfero al numero di 450, e però i giudizi si communicarono negl' ordini Senatorio . equestre . e plebeo (e) .

Vi fu in oltre la leg. Cornelia judiciaria - ftabilità da L. Cornelio Silla . dettatore , e confole con Q. Metello nell' anno 673. ab u. c. , e con effa si determino , che tolti i giudizi all'ordine equestre si trasferissero al solo ordine senatorio - Ut judicia equestri ordini adempta in solum ordinem senatorium transferrentur - Il dritto di giudi-

Tacit. lib. 12. (a) Appian. de bell. civil. 1. (c) Afcon. in Cornel. Ascon. de divin. Cicer. de orat. 3. , & Tacit. lib. 12. Varro de vita pop. rom. apud Marcell. Flor. in epift. 71. (d) Applan. lib. 1. de bell. civil. in verbo biceps . (e) Cic. pro Cornel. & epift. ad Attic. lib.4.

(b) Cicer. pro Scauro e ed ivi Afcon. , &

giudiere fu conferito all'ordine equelire con la legge Sempronia, che gli fu poi levato con quelda, e però la ragion del fempo cue riporta Afouño entra a propozione, perche dice - Equites a lege Sempronia al hanc legem annos quairaginta judicalle (a).

Vi in fimilmente Ia leg. Auralia judiciaria - prefinita da C. Aurelio Cotta pretore , nell'anno 652, ab v. e. tott'il contoitto di M. Craffo, e Cn. Pompeio, la quale contiene, che i giudizi i quali eran dell'ilipzione de foli Senatori, communicari il dovetiero tra clii, tra que dell'ordine equettre, e tra i triboni Erarij - Ut judicia, gras pener judic fanatores crasta, inter fenatoriste sequellem ordinem, de tribusto Era-

rios communicarentur (b).

Vi îs în teguel la leg. Julia judiciaria - preferitta da C. Giulio Cefare confole intorno all'anno îpa: abu e., con la quale fi dipioto, che i giudiți ji riduceisero alla giudicatura di due generi di giudici, cioè dell ordine equetire, e Senatorio; e però il terzo genere, ch'era de triuonii Erarij, i levale - Ut judicia ad Juo generi pidicium rezigerentur, espufiria ordinia C. fenatoria; tribenii vero ezanij, quod erat eration, totali esgentia e gondiente delle forma e cii lapitoli, cioè, dell'erà de triuo; tribenii serio espuficia colorine delle forma e cii lapitoli, cioè e privati, e quali cote negl'antichi libri de giureconiulti comprete, furon poi per opera di Tribonano abolite.

Vi fi par anche la legge Pompria judiciaria - pubblicata da Cn. Pompeio confole di navo con M. Craiso nell'anno dya, ab a.c., con la quale fa fashitto, che
i giudici fi eleggefisco tra i più facoltoti, e dalle Centurie come prima, e questi
etti, da i tro ordini, cioè bonatorio, equetire, e da trisma Euri, dediciaro le
quittoni in quella maniera che i giudici cran ficat con la legge Aurelia dispositi, e
quittoni in quella maniera che i giudici cran ficati con la legge Aurelia dispositi, e
pillime ex cuspi, as contrarii altire yana nevea lecti judicese, va tribat, tamor ordinibag quibat Aurelia lege communicata exant pudicia, finatorio, fell, equefiti, Cs tribunii
exarii sei pidicarent; item ut quinque C feptuaginta judicia cualista copin-gerent (4).

Vi fu pure altra leg. Pompeia judiciatia decila dall' ilteliso Cn. Pompeio nell' anno 702, ab u. c. e con elsa proibi che non fi potelse nel giudizio il reo laudare,

com' anticamente far fi foleva - Ive reum in judicio laudare liceret (e) .

E vi tu in fine la leg. Autoin's paticiaria: deinitu da M. Anton'o, coploife, con C. Giulin nell'ann 709, ab u. c., e con elsa fu dichiarato, che la terza decuris de' giudici i componefee dagl' antelignani centurioni di quella legione, che s' appellava manipulare diauta - Ut tetti quicium decuria e centurionibus antelignanis Alassifis manipularibus fêret - Cicer. phil.'1. 8. - ivi - Addo ctiam judices manipulares ex legione Alaudarum (f).

# De judicijs - ex leg. Julia .

A Vrebbe dovuto quefta legge registrarsi tra quelle giudiziarie, ma come precisanente ella tratta della rorma de giudizi pubblici, e privati, i in nota perciò teparatmente. Ella sa fatbilità di G. Giulio Ottavio Augusto, e con la medesima preterivendo monte cote circa i ordine de giudizi, y ordino.

(a) Flor. epift. 89. Gell. lib. 14. 2.

Afcon. & Cicer. in divin. Die. lib. 43.

Flor. epift. 97. Valer. lib. 6. 2.

(c) Svet. in Cefar. (f) Sveton, im Augusto.

Che

<sup>(</sup>b) Cicer. in Verr. (d) Cicer. in Pifon. & Afcon. ibid. Afcon.ib. in orat.pro Cornel.& in Pifon. (e) Plutar. in Pompejo, &

Che colui il quale volefie alcun acculare, defignar dovesse il luogo, l'anno, e'l mele, in cui il delitto si fosse commesso - Ut qui nomen alicujus deferrent, locum, annum , & menfem quo crimen admiffum erit , defignent (a) .

Che non poteise taluno in un libello due rei acculare, se non per vindicarne i fuoi danni - Ne eodem tempore de duobus reis quis quereretur, nifi fuarum injuriarum

Che non si chiamasse alcun in giudizio contro sua voglia, per testificare contro il focero, genero, patrigno, figliaitro, cugino, cugina , o altri profimi in grado : l'ittefso s'intende del liberto, e di lui figli, e genitori ; del marito e della moglie. del padrone, e della padrona. E così ancora, che a teltificare forzati non foisero il padrone, o la padrona contro il liberto, ne quelto contro quelli - Ne invito denuncietur ut testimonium dicat atversus socerum , generum , vitricum , privigium , sobrinum , fobrinam , fobrino natum , cofve qui priore gradu fint ; item ne liberto ipfius , liberorum ejus, parentum, viri, uxoris, item patroni, patrone . & ut ne patroni, patrone, adversus libertos, neque liberti adversus patronum cogantur testimonium disere (c) .

Che coloro i quali eleggessero alcun arbitre o sia giudice tra' privati, e consentissero a quello, coltui di definire la commessa causa n'abbia la poteità - Ut inter privatos qui in judicem confensissent, jurifacunsi ei judici potestas esset (d).

Che niun giudice accettafie d'effer arbitre in quell'istessa causa di cui fosse giudice , ne permetta che in le siesso si comprometta - Ne qui judex sit arbitrium recipere ejus rei . de qua judex est, invè se promitti jubeat (e) .

Che non fosse astretto a giudicare colui il quale fosse minore di venti anni - Ne

minor annis viginti judicare cogatur (f) .

E che niun accusatore, o reo, aver dovesse l'accesso in casa del giudice; e se l' contrario praticasse incorre nel reato de ambitu per la leg. Julia , come vien espresso nella leg. 1. ff. de ambitu . Così all' incontro fu proibito a i giudici nell' anno del di loro giudicato andare in cala aliena (g).

# De Jugurtha Romam evocando - ex leg. Memmia.

8 L A cit. leg. Memmia - de Jugartha Ronam evocando, fa emanata da C. Memmis tribuno della plebe nell'anno 643, ab u. c. fott' il confolato di P. Scipione Nafica , e L. Beitia Calfurnio , e contiene un falvo condotto a Giugurta , cioè , che fe gli spedicie L. Custo pretore, e con afficararlo della fede pubblica lo conduceste in Roma, perciocche più facilmente col giadizio del Re, di Scauro, e degli altri, che I accufavano del denaro ufarpato, il delitto fi potette metter in chiaro - Ut L. Caffius pretor ad Jugurtham mitteretur, sumque interposita side publica Romam duceret, quo facilius justicio regis, Scauri, & reliquorum quos pecunie capte arceffebant, delicia patefierent (h; .

L'antichi dritti de' Cittadini romani , che avean origine dalle leggi delle x11, GL antient drifti de Cittamin ionami, ripetiti fi veggono con le feguenti leggi tribunicie fotto il titolo de jure civitatis, ed affinche validi ed efficaci confervati fi toffero a favor di cadaun' cittadino furon emanate le fequenti leggi, cioè .

<sup>(</sup>a) Leg. 3. ff. de accufat.

<sup>(</sup>b) Leg. 12. ff. eod. de accufat,

<sup>(</sup>c) Leg. 4. ff. de testibus . (d) Leg. 3. 9. 1. ff. de judiciis .

<sup>(</sup>e) Leg. q. ff. de arbitris .

<sup>(1)</sup> Leg. cum lege 46. ff.de receptis arbitris. (g) Dio. lib. 54.

<sup>(</sup>h) Salluft. de bell. Jugurth,

Vi fa la legge Parcía de june civitatis proficria da M. Parcío Catone tribuno della plehe nell'anno 354, 4 n. c. fort il confoliato di Valerio, et Apuley, con la quale fi determinato, cite nun magifirato ordinalle di doverti con bachette affingere alcan circalion romano, e "neppure condenanto a more, e bensì qualora vennite condennato a gili doverile dar l'etillo, giacche prima i malitatori eran battuti fini alla morre, ed indi la lor cervice veniva alle forche appicasta. e de ne quis magifiratus circon romanum uvent ceferet necarette, fed damantas exilium permitterat, cum antes madyum cervis inferenceu inferez, con just virgis ad neceso electriatir (a).

Vi fu in fequela la leg. Semprodia - de pure civitatis, declificat da C. Sempronio tribuno della piece, e con esta da definico, che giudicar nosti fi dovelle e lena il comando del popolo, della vita e libertà di alcun cittadino romano; e colui il quale procedefie al di lu catiligo, non dinnentia ne diteta la catala, dical eccesto l'inve-liligazione al popolo ittielo dari i dovelle - Ne de capite civis romani linglin populi ji-dicateur, yii di. Quella legge fio concorde con la leg. Popula, e ta romena di per la capita civis romani linglin populi processi catala di per la capita della catala di per la capita di p

Vi in ancora la leg. Valeria - de jure civitatită manifeftat da Qu. Valeria tribuno della plebe nell'amo 062. 45 u.c., lott il coniolato di Marzio, e di Sci.Giulio, e con eta-fu presentto, cue a învedița-de contro coloro quali în qulele, o di foppiatro giova-ero i locia, cue bramailero il ditto della etitudinaza. Il de di is qui focia sur civitatită appetente, clum palamo provijent, quesțion habereur Co-

E vi fa pur anche la leg, Sulpiria - ue jure civitaria, proflerita da C, Salpirio tribuno della plebe, nellamo 065, ab n. ci to it ci culotto di 24. Pompero e di L. Silla, e con-effit is decermino, cice ii richiamatero gli ciuli ; e cine i naovi cittadi ni, e i libertini di ditribuditero per le Troba - ue custes recovarquire, a mono citose, libertinique diltriburerature in Tribus (a). E I motivo di detta legge fa, che in que tempi ; i nuovi cittadini foltanto davano il utiriaggio in otto Troba, ma per la moltitudine delle altre, il di loro voto non prevalea, e perciò in detinal di doverni per tutte le tribò dittibuter (e).

# De jure coloniarum - ex leg. Pompeja.

A I dritti della cittadianaza comana afpiravano anche coloro i quali nelle colonle to abiavano; e però a tal propoito vi la leg. Pompieja - de jure colorissum flatabilità da Ca. Pompeo Strabone confole, e con esta fu ordinato, che le colonie abitanti di là dal fibume Pò, e quelle le quali fioro i I Italia finitime forèro al Pò nel gallico territorio; acquistar potestero la cittadianaza romana, a movivo di addimandar i magistrati, e quindi capad di poter le crediti del popolo romino acquistare, e fervirii d'orga altro dritto de cittadini -Ut tras spatana colonie, esque que extra las-flum finitime Pado, in agrio gallico erant constitute, petenti magistrati gardia, cile visitam romanam alipsiferen un, e theresitates a populo romano capre, reliquo que jure civium romanoma mi posituta (f).

(a) Liv, lib, 10.

(b) Liv, lib, 10.

(c) Appian, lib, 1, de bello civil.

(c) Appian, lib, 1, de bello civil.

(d) Flor e.pl, 7, Platar, in Vylla.

(d) Cie, pro Rairies, pro domo, pro Cluene (Appian, lob., "t.

tio , & ac legib. 3. (i) Ajcon, ex relat. Zafy .

De

# De jure dicundo pratorum - ex leg. Pletoria.

11 I riferifee alla potefià del preture quella les Pletoris de jare diundo pretorum, o coliniura da M. Pitorio tribuno della piche, con la quale fa definio, che il pretore urbano, il quale allora vi era, e che in avvenire eller vi dovei, leco aver dovefie due litori, e godefie amplifima potefià in cadana giorno di profferir fentaze tra cittadini - Ut pretor urbanus, qui mune efi, quique poffica fuerti, duon listores possi fe habeta, fisper lupremum ad Solio eccessim sinter ciusa dicat (a).

# De jure Italia & tributis tollendis - ex leg. Cacilia.

12 Otefta leg, Cecilia - de jure Italia & tribuits tolloudis, emanata de Qu. Cecilio e Metello nipote, pretore, nell'anno 692, ab u. c., fort il contolato di L. Afranio e Q. Metello Celere, togliendo le gravezze pubblishe, che all'ingevano l'Italia preferille, che l'Italia da' vestigali fode immune - ut Italia a vestigalibus immune effet (6).

# De jure patronatus - ex leg. Pappia.

13 A I dritti del padronato s'aferive questa leg. Pappia - de jure patronatus, presinita A al. L'appio Mattio confole, con la quale egli dilopto e, che di quel licerto, il quale aveile laiciato il patrimonio di cento mila tellerzi, ed aveile meno di tre sigliuoli, le egli con teliamento, a di intellato morto se no tolica padrone dar te gli doverte la virile; dimodocche se il liberto on siglio aveile, e lo i littuirie ercale, al padrone la meta dell'ercettis si doves, come se il liberto sena siglio intellato tofis temorto; e qualora aveise dos sigli, e gli lasciaste ercali, al padrone i pettava la terra parte; ed estendo tri sigli, il padrone venive acciola - ut ex bonic siri qui fetteritorum centum millium patrimonium reliquerat. E pauciores quam tres liberos habetes, spire is sessammento di la consistenza parto avei petta delle consistenza della consistenza de

In oltre con detta legge fu decifo, che quel liberto il quale due figlj in poteftà aveffe, dall'obbligazione delle opere fosse einte - item ut liberus qui duos liberos in poteflate haberet, operarum obligazione liberaretur (è); e veggasi il titolo delle pan-

dette de bonis libertor.

E si nota, che la suddetta leg. Pappia su moderata da Giustiniano con molte dichiarazioni, e vedi le citate Instituzioni de successi. Libert. §. sed nostra constitutio...

# De jure Siculorum - ex leg. Rupilia.

14 O'Lefia legge Rapilia - de jure ficulorum, fa data in favor de Siciliani da P.Ru-pilio contole; con P. Popilio nell' anno 621. da . e., e fu dichitarto, eice i Siciliani godefiero di quelto dritto, cireè, quando il cittadino contraeva col cittadino, trattar fi dove la qualitione con le loro leggi municipali; ma quando il Siciliano contrattava con altro Siciliano non dell' itiefa città, allora il pretore decider dovefie con le contrattava con altro Siciliano non dell' itiefa città, allora il pretore decider dovefie con decider della contrattava con altro Siciliano non dell' itiefa città, allora il pretore decider dovefie con della contrattava con altro Siciliano non dell' itiefa città, allora il pretore decider dovefie.

<sup>(</sup>a) Cenfor, de die natal. cap, 19. & Var. de leg. lib. 5.

<sup>(</sup>b) Dio. lib. 37.

Cicer. ad Attic. lib. epistol. 2. (c) Instit. de success. libert. 6. postea .

con la legge di P. Rupilio, la quale fiabili col parere di diece periti, che; quando alcun privato needfe caufa col pubblico, o questi col privato, i dovede le elegazor il Senato di qualch' altra città non foipetta, e questio decidere; quando il citradino romano coavenit dovelici il Siciliano, che intervenit dovefe il giudes Citiano; e quando poi convenuto fofe il romano dal Siciliano, il giudice romano conofere ne quando poi convenuto fofe il romano dal Siciliano, il giudice romano conofere ne dovesfe la quilione. Sicilia hos pure finat, vu quod citiz cama cite aggi, doni certet fisis legibus; quod ficulus cum ficulo non epifemi civitatis, ut de so pretor judicet e. P. Rupilili destreto jum decem legatorum fententia lato (quam legam Sicilia Rupiliam vocant); quod privattus a populo petit, ast populus a privato, Senatus ex aliqua civitare, un pudicet, datur, com alterne civitares righet fici ; quod civis romanus a ficulo petit, ficulus judes latur; yand ficulus e con romano, civit romanus datur (a); e e fi nota, che appor Valero Mafi(s) non Rapilio, ma Ratilio il legge.

# De jure suffragij - ex leg. Valeria .

A Favor de Pormiani , de Pondani , e degl'Arpinati fi vuol promuletata la Guldet-15 La leg. Valeria - le jure [juffazeji. Ella fu definita da C. Valerio Trappone tribuno della plebe nell anno 56%, ab u. e., fore il coniolato di Valerio e di Livio, e fu deciso, che este Formiani . Pondani , ed Arpinati avestero il dritto del lustraggio nel risolvere gli affari della Repubblica, mentre se prima avuto avestero il dritto della cittasinana, gli manava quello del voto - us Formiani . Fundanii, G'Arpinatibus fuffazgii latu (nam aute fune suffizigio habunuati civitatum e jeste (2).

# De jurisdictione pratorum - ex leg. Cornelia.

A L riferir d' Afonnio la cit. leg. Cornelia - de jurifdictione prezorum , fia a molti 16 fipiacente, ma fenaceden nino di ripugnata aveite ardio. Ella fu preferita da C. Cornelio tribuno della plebe nell'anno 657, de u. e., fost' il confolato di C. Pifone e di M. Glabrione, e i definito, che i pretori giudicar doveffero a norma de passai pretoriani prepetui editti - ut pretore ex edizia fui perpetui jus dicerest. Cotefia legge tolle l'alterigia i pretori i, quali giudicando per ambizione proponevano nuovi editti in ciatoni anno, e questi per la di loro diverità recavano confusiona d'1.

# SOMMARIO.

De legationibus fiberis.

Legazioni si dovean permettere per un' anno, non gil per tempo indefinito.

2 De legatis . Legati anticamente per vindicationem , damnationem , fineadi modam , & ner perceptionem , oggi però vi fono le azioni , o perfonali ex teltamento , o della revivindicazione , o dell' ipotesaria.

3 De legibus. Leggi nel costituirsi con le solennità della rogazione al popolo, molte ordiniziomi suron date.

4 1)e

<sup>(</sup>a) Afcon. in Ver. 4.

<sup>(</sup>b) Valer Maffen, lib. 6. 19.

<sup>(</sup>d) Dio. lib. 25. , & vide Einece, ant. run.

<sup>(</sup>c) Livius lib . 38.

# De legationibus liberis - ex-leg. Tullia.

E' tempi più antichi dell' età di Cicerone, le legazioni eran indefinite, la qual 1 cosa recando perturbamento alla Repubblica, vi sù perciò M. Tullio Cicerone confole con Antonio, il quale nell' 600, ab u.c., con fua legge Tullia - de legationibus liberis, definì, che il tempo delle legazioni effer non dovesse indefinito come prima, ma annuo - Ne sicut antea infinitum sed annuum tempus earum (legatiomen) esfet (a).

De legatis - ex fen. conf. Neroniano .

Eparato da quel sen, conf. Neroniano - de simulatis adoptionibus, ve ne fu un al-O tro de legatis, la cui sentenza contiene - us quod minus integris verbis legatum eft , per inde fit , ac fi optimo jure , feil. per damnationem legatum fuiffet (b) . E come anticamente i generi de legati fi diftinguevano per vindicationem, damnationem, finendi modum, & per preceptionem, fu poi cotesta varietà tolta da Giustiniano, e furono costituite le azioni, o personali ex testamento, o della reivindicazione, o dell' ipotecaria (c); e perciò oggi fi attendono le azioni fuddette in quella maniera che competono .

De legibus - ex leg. Publilia, aliifq. ordine describendis.

N rapporto alle leggi, ed al modo di coftituirle con la folennità della rogazione 3 al popolo, varie ordinazioni furon fatte, e primieramente s' incontra la leg. Publilia - de legibus & cenforibas , profierita da Qu. Publilio Filone , dittatore nell'anno 314. ab u. c., con la quale si prescrisse, che tutt' i cittadini teauti sossero di statuti della plebe; che prima di darsi i suffraggi di quelle leggi se quali si sarebbero rifolute ne' centuriati comizi, i padri ne faceffero la propolta; e che quando si venifie al caso che i consoli riusciffero dell'ordine plebeo, allora elegger si dovesse il censore - Ut plebiscita Quirites omnes tenerent; ut legum , que comitiis centuriatis ferrentur , ante initum fuffragium , patres auctores fierent , ut alter utique ex plebe , cum eo ventum fit ut utrunque plebeum confulem fieri liceret , cenfor crearetur (d) .

Vi fu ancora la leg. Cecilia Didia - de legibus, emanata da O. Cecilio Metello. e T. Didio contohi, nell'anno 655, ab a.c., con la quale fu disposto, che non si proponesse al popolo in una rogazione molte cose congionte, acciò il popolo nella diversità delle materie non equivocasse di accettare quel che non volesse, o di ripudiare quel che gli piacesse. Più, che nelle leggi promulgande si dovesse lo spazio di tre mercati, che val dire ventilette giorni, attendere, ad effetto di poter il popolo confiderare, e rifolvere l'occorrente - Ne multis de rebus conjunction una rogatione al populum ferretur , ne populo necesse effet in conjuntis rebus compluribus , aut it quod nollet accipere, aut id quod vellet repudiare. Item ut in legibus promulgandis. trinundinum fervaretur (e) . Vi è però Manuzio il quale iostiene, che la cit. leg. Ce-. cilia Didia non una fia, ma due, coficche la prima parte all'una, e l'altra alla feconda s'appartiene.

Vi fu in appresso la leg. Junia licinia - de legibus, costituita da M. Giunio Silano e di L. Licinio Murena confoli nell'anno 691. ab u.c., con la quale fu ordina-Tom. II.

<sup>(</sup>a) I tem Cic. de legib. 2.

<sup>(</sup>c) Leg. 1. Cod. commun. de legat. (b) Ulp. in fragm. 24. 11. , e vedi (d) Livius lib. o.

Gian-vine. Grav. ad fen. conf. Neron. (e) Cic. philip. 5. , pro domo , & ad Attien) de legatis . epift, I,

10., che a coloro, i quali nell'infliuir le leggi non oftervaffero il tempo prefifto di tre mercati, cio le lo piazi di 17, giorni, si infliggeffe più gravi pene di quelle fiabilite con la legge Ceilla e Dista - Ut iis qui timadinam in servata lege non servafions, pravionas spami lar Cevilla e Dista l'aurifer, para tragarantar. Ciera epifica di Attic. lib. 1, Ga., pro domo, & Philip. 3, ove con l'a elprime - Ubi les Cevilles, de Dista è vi promalgato triumatianni vi se prara recenti lege Insta, & Licinat.

E vi in parimeni in Ieg. Bania - de Iegibes, definite da Bario tribuno della piete, e contenen, che que caquinti delle leggi delle rei a ravole i, quali per l'anti-chità o per la mutazione delle cofe alla Repubblica inutili fosfero si abrogastero, de folamente refisfero le azioni della legge delle casife caramierati - ut dossetien ta-blasme aspite, que Republice proper antiquistem, obfolassique rei inutilia effent, adrogarentus, fola legia activana centamiratim acasiferam macrost (a).

# De legibus Cafaris - ex leg. Julia.

4 Ajo Giulio Cefare net cofituire questa legge, par che soffe stato prevenito di se fierio. Egli adunque estendo console volle, che colui il quale non protasse il giuramento d'ossevar le sue leggi, soggetto sosse pera capitale. Ut si qui in fuas legga non juralfei, capital osse solo, La sudd. legge ritiene un non sò chè di asprezza i avugorita dalla potestà consolare.

### De legibus consularis imperii - ex leg. Terentia.

5 Coefta legge Trensia - de legibus confutaris imperij conferibendis fu stabilita da I.C. Terensia Arla tribuno della pièbe, nell' anno 20x ab u. c. forti i conolosa di Lucrezio e di Vetario, con la quale dispose, che crear si dovesse un magistraro di cinque cittadini, per servivere, e registrare le leggi del confolar impero, e che i medessimi non dovesse con estre creare curvidigia, o privata autorità all'espolizione di quelle - Us quisque suir crearente seglibus de confelar imperio, friednis, ne isse listificatione di cittadiam sum pro lege siaberna (c). Questa legge corrottamente appellava Terentilla, e per relizione di Livio (lb), 3, non ebbe la lega escuratore.

# De legum-latoribus - ex leg. Licinia abutia .

6 T U firmata la cit. leg. Licinia Æbrtia de legem-latoribre da L. Licinio, e Q. Eburio tribuni della pabe, e becnhè da taluni opinato di toffe effer due le leggi per na medelimi, materia, cicè, Licinia la prima, el Ebuzia la Ieconda, tutta volta. In legiona de la constanta de la const

#### De liberali causa - ex leg. Claudia.

2 Uesta legge Claudia de liberali causa su costituita in grazia della liberal da Ap. Claudio decenviro co compagni nell' anno 290. ab u. c., e su dichiarato, che quin.

(c) Dionyf. lib. 10. domo fus.

Digitizantly Livingshi

<sup>(2)</sup> Gell. lib. 16. 10. Liv. lib. 3.
(b) Appian. de bello civil. 2. (d) Cicer. in orat. 2. contra Rullum, & pra

quando fi quiktionafie, se alcuno fosse, o mò in servità, si dovesseo dare le vindicie, o sian aggiudicazioni in favor della libertà - Ut cum quis in servitutum asservatur, vindicae secundum ibbertatem darentur (aj; veda in appresso de libertate, ed anche la leg. delle 12. tav. si de cujus libertate ambigetur Ge., regilitata nel \$.64. della parafr.g.

# De liberis agnoscendis & partu subjecto - ex sen. cons. Planciano.

Vesto sen. consulto Planciano - de liberis agnoscendis, & partu subjecto - su fat- 8 to a tempo di Adriano imp. effendo contole M.Plancio Varrone, e dimoftra, come il padre tenuto fosse riconotcer il figlio per tuo, e legittimo; e però mettesi il caso, che se tra la moglie, el marito seguito fosse il divorzio, e se indi la moglie gravida si sentisse di lui , puole cosiei , o il di lei padre , sotto la cui potesta si trovatfe, o il di loro proceuratore dinunciare la gravidanza al marito, o al di lui padre se fosse sotto la paterna potestà , tra lo spazio di giorni trenta dal di del divorzio computandi, o almeno dinuaciarli nella cafa della folita di loro abitazione alla pretenza di testimoni. E qualora il marito non mandasse a riconoscere e custodire il ventre pregnante, o non si opponesse d esser incinta da lui; ne casi predetti egli é tenuto al bambolo nafcituro gli alimenti prestare, e riconofcerlo per figlio; e su quesito offervar si dee la leg. 1. & 3. ne' digesti al titolo de liber. agnosc., con la distinzione de casi . Ed in tanto le parole del sen consulto sono , secondo Horman. - Us liceat mulieri , paventive in cujus potestate est , vel ei cui mandatum ab eis est , si ea fe facto divortio pregnantem gutet, donunciate intra dies triginta post divortium con-numerandos ipsi marito, vel parenti, cujus in potostate est, vel etiam domi ejus, st nullius corum copia est - Et si maritus cui denunciatum erit, custodes ad ventrem custodien jum infpiciendunque non miferit, neque contestato dixerit cam ex fe pregnantem non effe , ut ei quod editum fit , agnoscere fit necesse (b) .

# De libertinis - ex leg. Junia Norbana, G ex leg Viscilia.

Fu ancora decifo, ché qualora alcun Latino prendeffe in moglie qualche elitadira romana, o anche latina, è faccendo collare d'averla presia at effetto di proportari figlinoli, indi questi nati, e crécicui per un anno, pocche comparire inamazi il presore, o inanani il pretide della provincia, e de vivi provar la casia, e addimandare la cittadianaza per le, per i figli, e per la moglie, le latina fosse - Uz si latinum sirume romanum, vel latinum avorem duzeris, resistante interpostra quest diberorum querensjorum, custa successi duzeris, profise filio-filiare nato natura). E anniculo sia-colo, possite apri pratorem, un presidem provincie casiam probate, e de fici civis romanus, tam sisse quam filius filiare ejus, e uxor, cil. si cissopa latina sistemana.

(a) Liv. lib. 3. & Dienyf. lib. 10. .

<sup>(</sup>b) Cit. leg. 1. ff. de liber. agnoscen.

Fu parimenti decifo, che le legittime fuccessioni de latini all'intutto sossero nulle quindi i manumissori, che avessero i di loro beni come pecusio de servi - U z latinorum legitime successiones nulle prossus gient, set corum bona manumissores tam-

squam servorum peculia sibi haberent.

Ed in fine resto deciso, che i liberti non godestero i dritti della cittadinana zomana, sie prima dali principe non impertaffero l'indo dell'anello d'oro, come l'adulavan gl'i figenti, o la restituone de natali. Ut l'iberti jur civitati romane unu antea haberent, quam jur aureorum annulorum, aut natalium restitutionem a principe impertassient (a).

Vi, fu di vantaggio la leg. Pifellia de libritiui - emantt di L. Vifellio Varrone, confole, con C. Foncie nell'anno gga, di se, nei tempi di Clisadio imp., e con esta fu rifolato, che agli uomini libertini i quali il dritto dell'ancilo d'oro tentuto non aveffero, non folio permetto di confeguire quò orni che agli ingensi apparteneano - Ne libertini hominibas qui jus anualerum arresum alterit non estant, voi honnest, qui ingensorum propriy funt; capren l'estere (b). La Idudetta legge corrottamente s'è da taluni ferita Vifellia, quandoche la tameglia de Vivilli i unota in Roma, e C. Vitellio Varrone in conformo di Cicerone, come cofta in Brato.,

Il dritto di portar l'anello d'oro al dito anulare della mano finistra s'appartenea a i Senatori, a i Cavalieri, ed agl'ingenui romani, in segno della dignità, della cittadinanza, e libertà che godevano. A i liberti all' incontro, ed a i fervi fatti liberi l'uso dell' anello d'oro era interdetto, sempreeche dal Principe non l'avessero ottenuto . L' origine di codesti anelli è antichissima fin da primi tempi degl' Ebrei (6) , ma non costa chi l'inventore stato ne sosse. La materia su di metalli diversi, e l'uso in varie nazioni fu anche diverto, di portarli nel dito anulare della mano finistra com' offervarono i Romani, per la communicazione, per mezzo d'un picciol: nervo, che ha col cuore, e tal volta alla defira, agli orecchi, alla punta del naio, ed anche alle dita de piedi, secondo i ghiribizzi d'altre nazioni ; e più, dall' ulo fu ammesso, che chi portasse l'anello, abbia una certa qualificata condizione personale, come veggiam tra noi , ne' Dottori , ne' Vescovi , e ne' soonfalizi . Gli anelli suddetti altri surono semplici di metalli , ed altri con pietre sopraposte , e queste , incile , tal volta con lavorij concavi , e talvolta rilevati , che s'appellavano gemme ectique , o pure gemme sculptura prominente, e furon adusati anche a suggettare le scritture, la cui origine pur si ripete da tempi degli Ebrei (d).

# De libertate - ex leg. Junia petronia.

O Lire a quel che (crivermon sopra - de liberali: csussa, vi su consequentemente la leg. Isunia personia - de liberate; destinia de G. Gionio Cessonio - de a Petronio Tarpilliano ; csusoli ; nell'anno si q. de u. c. , e con essa si risoluto che nelle quistioni di liberrà, si le senenze de giudicio pari sossiero i risoluto che nelle un proposita de la consequencia de la

(a) Ulçian. İnflit. 3:

10flit. de fuec. liber. §. 5. 7. 6

11flit. de fuec. liber. §. 6. 6

12flit. de fuec. liber. §. 6

12flit. de fuec

Leg.1. Cod. quando civil, actio crimin. (e) Hermoginian, in leg. 24. ff. de manumif. prejudic.

De

De libertatibus Serverum - ex fen. conf. Atticuleiano.

Uesto sen. consulto Atticuleiano de libertatibus servorum - fu disimpegnato a tem- 11 po di Trajano essendo lui medesimo Console, con Atticuleio Petone nell'anno 659, ab u. c., e con esio su definito, che qualunque libertà la quale nelle provincie al fervo veniffe fafciata in testamento, il preside di quella provincia n'avelse la cognizione, anche se 'l scritto erede fosse d'aliena giurisdizione - Ut quacung. in provincia libertas fervo relicta fuerit testamento, prafes ejus provincia de ea cognofcat, quamvis heres non fit ejus provincia (a) .

De limitibus - ex leg. Cornelia - alijsq. ordine describendis.

A d intender la forza delle sequenti leggi su la materia de' simiti, sa uopo breve-12 mente prevenire, che i limiti altri s'intendevano in antichità per i termini de' territori, ed altri per le vie trasversali ; e trattando già delle vie, si nota, che due eran le più principali , una appellata Cardine , l'altra decumana ; la prima era diretta da settentrione a mezzo giorno, così detta a cardine cali, e la seconda era diretta per trasverso da oriente ad occidente; ed elleno eran addette al passaggio, con questa distinzione, che i limiti cardini avean la latitudine di 20. piedi, e que'decumani di 40. V' eran ancora altri limiti anche destinati al passaggio, e s'appellavano attuarij con la latitudine di 12. piedi , e subruncini di otto , che secondo la proporzione de' luoghi davano legittima ampiezza alla via (b). Cheppero su'l trattato de' limiti varie leggi furon profferite, e la prima che s'incontra, è, la Cornelia costituita da P. Cornelio, confole, con la quale dichiarò, c'ie il popolo la facoltà avefse di camminare per i limiti attuarij ( che come dicemmo costavano di x11. piedi ) egualmente come se passar dovesse per la pubblica via - Ut per actuarios limites populo, sicut per publicam viam itineris faciundi, jus esset (c). Vi su parimenti la leg. Julia, & sempronia de limitibus - stabilita da Ce Giulio.

augusto, e da C. Sempronio Gracco, con la quale su ripetito quanto con la precedente legge era stato determinato, cioè, che al Popolo si dovea il passaggio per gli attuarij limiti, egualmente come se fosse via pubblica - Ut per actuarios limites populo eundi jus esset, sicut per viam publicam (d). A questo proposito da Frontino ci i tramanda una costituzione di Tiberio Cesare, cioè - est & aliud monumentum quod nen longe ab edibus, vel itinere publico conflitutum, id. juxta legem femproniam, & Juliam quod cardinibus & decumanis constitutum effe monstratur, quod rationem finium recipere videtur , ideft concurrentium linearum , atque fecantium fe invicem . & ordinem in utroque custodit, limitum rationem discernens - la qual costituzione si vede d'aver rapporto anche a i termini de poderi, che devono sempre mai custodirsi, per evitare

ogni diffenzione tra possessori .

E vi fu ancora la leg. Mamilia - de limitibus emanata da C. Mamilio tribuno della plebe, il quale per tal effetto Limitano fa appellato. Della mede, ma si fa menztone in lib. de agr. contit. Aggen. urbic. & Cicer. de legib. 2., e fi vuole, che in effa prescritta stata fosse la latitudine di cinque , o sei piedi tra i coafini de'poderi , l'usucapione de quali da niuno acquistar si porea; e più che in ogni caso di quistiome dabantur arbitri (e), e si permettea l'accesso del giudice cum mensoribus (f). E si nota

<sup>(</sup>a) Leg. non tantum 51. ff. de fideicom. libert. 6. fed Artificulejano . pro Atti

culejano in pandeclis Florentinis . (b) Feft, lib. 10.

Plin. 18. 35.

Hygen, de limit, agror. , & vide

Cujac. 2. obler. 9

<sup>(</sup>c) Hyginus de limitibus constituen. (d) Hygin. de limit. conft.

<sup>(</sup>e) Leg. 6, ff. fin. regund.

<sup>(</sup>f) Leg. 7. ff. cod. 5. ult.

fi nota che la cit, legge da diversi autori diversamente s'appella, cioè, Alliena, Fabia , Mamilia , Peducea , e Rofcia , com' e da vedersi ne luoghi loro .

# De ludis Apollinaribus - ex leg. Licinia.

13 O Uesta legge su prescritta da P. Licinio Varrone presetto della Città nell'anne 545. ab u. c. fott' il consolato di Claudio e di Quinzio, e con essa s'accordò . che i giuochi apollinari: quali si celebravano in giorno incerto, si adempisiero per fempre in giorno determinato - Ut ludi apollinares qui die incerta fiebant, in perpetuum in statam diem voverentur . Ed in fatti lo stesso Licinio Varrone fu il primo a promettergli, e dettinò il giorno terzo prima delle none di Luglio, e da indi in poi quell' istesso giorno, come solennemente dicato ad Appollo, su offervato (a).

# De lufu - ex leg. Cornelia, altifq. ordine describendis.

14 N On v' è cosa peggiore de giuochi viziosi, nè cosa maggiore atte a depravar gl' animi degl' uomini, quanto gl' isfessi giuochi, e specialmente que illeciti, e che alla varietà della fortuna commelli fono, ne' quali oltre de' criminoli delitti, e de pericoli che n'avvengono, ci si perde il danaio, il tempo, e la vita ancora, onde Giuftiniano nel proemio de' Digetti con ragione ebbe a dire - quis ludos appellat eas. ex quibus crimina oriuntur? e molti Savi conoicendone le critiche confeguenze, diedero a i giuochi l'epiteto di nefarij , perciocche & manus & oculi , & aures hominum polluuntur (b). Contro cotefti giuochi adunque viziofi e nefarij; le leggi in ogni tempo han cercato di fempre refiftere, per riparare alla volontaria rovina de fcimoniti. e pazzi giuocatori ; ed in fatti fin da primi tempi vi furono coftituite varie leggi , tra le quali leggiamo, che

Vi fu la leg. Cornelia de lufu, definita da L. Cornelio Silla, con la quale ordino, che niuno giuocaffe in danajo, ne daffe prometfa per la steffa cagione, a riferba di coloro i quali potrebbero efercitarfi con le forze del corpo , val dire , il contendere col difco, o coll afta ferrata, col lanciare, correre, falire, lott re, combattere, ed altro, per efercizio di virtà. Il giuoco del disco era una certa palla di pietra, di piombo, o di ferro, con cui i giovani contrastando scommettevano, e colui era vincitore chì la tirava più in alto, o più lontano dello spazio designato - Ne quis in pecuniam luderet, sponstionemve ejus rei ergo faceret, nist qui corporis exer-cendi causa susceptus esset, faceret, veluti si certaretur disco, hasta, pilove jaciendo,

currendo, faliendo, luctando, pugnando, que virtutis caufsa fiebant (c).

Vi fu la leg. Publicia de luju, prescritta da Publicio tribuno della plebe, con la quale furono ripetite le stene ordinazioni della leg. Cornelia, cioe; fu data la proibizione, che niuno giuocaffe in danajo, nè su I giuoco facesse promessa alcuna . I giuochi all' incontro quelli furon permessi, i quali avean origine da valore, e da virtù , come farebbero l'andar a gara nel maneggio dell'afta , de' dardi , de' foudi , nel correre, falire, lottare, o combattere . Ne quis in pecuniam luderet, [ponfionemy] in ludo , nifi qui virtutis caufsa susceptus effet , faceret, veluti si quis certet hasta , vel pilo jacendo, vel vuriendo, faliendo, luctando, pugnando (d').

Vi fu la leg. Titia de lufu - costituita da P. Tizio tribuno della plebe, e con

essa furon' anche rinnovati gl' ordini prima preseritti con la leg. Corneiia, e Publiela, e su interdetto, che niuno giuocasse in danajo, nè sacesse promesse per causa

(c) Paul. in leg. 2. &

With the grammer of the same of the

<sup>(</sup>a) Liv. lib. 27 Marcian. in leg. 3. ff. de aleatorib. (b) Gothof. ad leg. 34. Cod. de episcop aud. (d) Marcian. leg. 3. ff. de aleatorib.

di giuoco , benfi fi permife quello che folamente l'origine da virto avesse » Ne quis in pecuniam luderet , sponsionemve in ludo , nift qui virtutis eaussa sufceptus effet, faceret (a) , e quivi allude Urazio (b) .

. . . Nescit equo rudis . Herere ingenuus puer .

Venarique timet ; ludere doctior &e.

Vi fu ancora la leg. Talaria - de talorum lufu - di cui ne fa menzione Plaut. in milit. glorios , ivi . Atque adeo ut ne legi fraudem faciam talarie .

Accuratote, ut fine talis, domi agite convivium . Egli , cioe , Plauto certamente che allude al giuoco di que' officoli , che noi chiamareffimo dadi, o fian tellere, che in que antichi tempi eran proibiti anche ne convivi . E' probabile , che la legge fuddetta vada annessa con leggi sumtuarie , percincche si come vi fu la moderazione fu le spese cibarie, così vi potè essere su'i giuoco delle teffere, che si adusava ne convivi. Ma la più sicura opinione ella è, che questa và unita con le leggi Cornelia, Publicia, e Titia de lusu, con le quali si proibifce, ne quis in pecuniam luderet &c., che abbraccia ogni luogo, e tempo, tanto fe fosse ne conviví, quanto altrove.

E vi furono in fequela tante imperiali costituzioni proibitive su la rovina de' giuochi , illeciti , e nefarj , che a così dire , pieni ne fono i libri di gravi autori , e vedi il titolo de digesti, e del Codice de aleatorib. & leg. fin. Cod. de relig. & sumt. . funer. , in ove si proibisce neque ludere , neque inspicere , e che si restituisca ogni somma efatta ful giuoco, e non curando ciò fare il giuocatore, l'azione paffa al fisco, con la facoltà di ripeterla tra cinquanta anni . E vi fono state tante prammatiche per riparare l'infelicità de' muti, ciechi, e fordi giocatori, com' è da vederfi nel tit. de lud. & lufor. .

#### M

#### SOMMARIO.

1 De magistratibus.

Magistrati , loro costituzione , e governo tra la plebe , e i patrizj ; e vedi per tot. · 2 De majestate læsa . Delitto di lesamaestà concorre tra i più gravi delitti, a quali fossero con le sue pene.

3 De manumifionibus.

Manumissioni , loro qualità , e disposizioni , e come .

4 De maritandis ordinibus .

Pene contro i celibi , e contro coloro i quali eran privi di figli , e come .

Fascie che si conseguivano da coloro i quali aveau più figli, e come . Contratti matrimoniali , loro qualità, disposizioni e proibizioni, e specialmente per s Senatori , e loro figli , & vid. per tot. 5 De Marco Tullio Cicerone .

Marco Tullio Cicerone ebbe l'interdetto aque & ignis ; ma poi tolto l'interdetto, fu richiamato in Roma, e come.

6 De matronarum cultu, vel de mundo muliebri.

Pompa delle donne fu moderata in tempo de Romani , e come ,

7 De militia .

Corona di quercia fi dava a colui il quale salvato avesse alcun Cittadino da nimici. 8 De minoribus .

I furiofi, e) provveder fi devono di curatore, e chi gli defraudafie è tenuto con ) azione pubblica . I mi-

(a) Ma reign, loc, sit,

(b) Orat. lib. 3. carm., ode 24.

I minori di 25. anni non poteano far contratti , nè obbligarfi con flipulazione .

9 De mortuo interendo. La donna fe morifie gravida non fi des seppellire, se uon dopo fatta l'incisione del parto, e vedi per tot.

10 De muliere servo alicoo conjuncta. La donna ingenua se comunito avesse avuto con alcun servo alieno, dinunciata, e proseguendo divenius serva, e ved. per tot.

projeguendo acteniva jerva, e vez, per tot.
Servo gineceario chi era, e fe la donna libera si fi accoppiava in matrimonio, dovea la di lui conditione feguira.

11 De mulcia.

I magistrati avean dritto di cossituire le pecuniarie pene contro i delinquenti, e si-

gnificarle al popolo.

Le pera pecuniarie in antichità ecceler non potevano due bovi, o trenta pecore;
da estimarsi, cioe, ogni Bave cento assi, ed ogni pecura diece, e vid. per tot,

12 De municipiis.
Municipi chi erano, ed a i medefuni fu solto il dritto civico di poter aver parte nella divifione de campi.

· De magistratibus - ex leg. Publilia latoria , aliisque ordine describendis .

M Olte furono le leggi definite su la costituzione, disposizione, e governo de magisfrati, delle quali portandone il registro, secondo la cronologia de tempi, al

meglio che ci è riufcito appurare, fiam a dire, che Vi fu in prima la leg. Publilia latoria - de plebeis magistratibus, emanata da Vo-

ova 14 in in perima in leg. Funditi stronta - or pieces maggirations, emanata da Voero Publisho Flonce, ed a G. Lectroi tribund della plebe, nell'anno 233 d'u.c., e con efa fu flabilito, che i plevei maggittati, i quali prima fi cervazion nel curiato comizi, da indi in poi, etibuli i pudri, il eleggeniero ne comizi tributi - Ur plebal maggifratus, qui autea cariatis comititis fiebant, deinteps remotis partibus, tributis comitis creasente (a). E qui 3 viverte, che Volero fa presame, e Publici nonne, e però il titolo di quella legge è con fitanto Publita, e non Voleronia, come da taluni to precedo.

Vi în tucceffivamente la leg. Duilla - de magiliratibus, profferite da M. Duilio tribuno della plete, nelli anno 304, de u.c., fost il confolado di Valerio, e do Grazio, e von effici fu dipodo, che chi Infeinife la plete fenas covituirle il tribuno, o pure chi creafie alean magilirato fenas permetere la provocazione al popolo, che punito foste con bassonate, con la pena capitale - Uz qui pletom fine tribuno pletia reliquefie, quique magiliratum fine provocazione creasile, arque de capite panierure (b).

Vi în contemporaneamente la leg. Hustala - de migifiranhus faciofanikă, definică M. Orazio confole, intoron all'anno fudetro 2014 añ a.c., e con efi fu determinato, che colui il quale danno o ingiuria inferile a i tribuni della plebe, agli Edit, o giudici, foggetto fosfe alla pena capitate, dimodocue la di lai tetal. dive nife facra a Giove, e la di lai fameglia, figli, e figlie u efponefero venali al terapito di Cerere- e l'a qui tribunia glebis, efilibus, paticibas vivolifes, cire caput Jouë facrum effet, familia at sedem Ceretis, liberi, fiberague berm ironi (?).

Vi fu in (equela la leg. Licinia - de megifratibus e plete creantis , coltiuita da C. Licinio Stolo tribuno della plete innorno all'anno 376, ab 2,c., e con ella fu ordinato, che non fi convocallero i comizi de'tribuni militari, ma de'conioli, l'uno de'

<sup>(</sup>a) Liv. lia. 2. Dionyf. lib. 9.

<sup>(</sup>b) Liv. lib. 3.

<sup>(</sup>c) Liv. ibid. lib. 3.

quali dalla plebe si dovesse creare - Ne tribunorum militum comitia fierent , fed con-

Julum , & utique alter ex plebe crearetur (a) .

Vi fu fimilmente la leg. Sextia - de magistratibus , pubblicata da L. Sessio tribuno della plebe nell'anno 366. ab u. c., effendo dittatore M. Furio, e con effa fu stabilito, che uno de confoli crear si dovesse a divozione della plebe; per la qual cola dalla plebe vicendevolmente fu concesso a i patrizi, che un pretore urbano dell' ordine loro ii creafe - Ut conful unus e plebe crearetur, qua de caussa vicissim consessium a plebe nobilitati, ut prator unus, qui jus in Urbe diceret, ex patribus crea-

Vi fu ancora la leg. Genutia - de magistratibus, prefinita da L. Genuzio tribuno della plebe nell' anno 411, ab u. c., fott' il confolato di C. Marzio IV., e di Q. Servilio, e con essa fu prescritto, che niuno occupar potesse l'istesso magistrato prima tenuto, se non dopo anni diece; e che niuno potesse due magistrati in un anno amministrare; e che tosse lecito eleggersi i due consoli anche plebei - Ne quis cunten magiftratum intra decem annos caperet, neve duo magiftratus uno anno gereret, utique liceret confules ambos plebejus creari (c).

Vi fu in appreiso la leg. Martia - de Magistratibus, prescritta da Marzio Con-forino, con la quale fu deciso, che a niuno fosse lecito l'oficio di censore per la teconda volta pretendere, ed amministrare - ne cui bis cenfuram gerere liceret (1).

Vi fu parimenti la leg. Sempronia de magistratibus stabilita da C. Sempronio Gracco tribuno della plebe, intorno all'anno 630. ab u. c., e con essa si risolato che delle cinque consule classi per l'elezione de magistrati, si elegestero a torte le centurie, e che colui il quale ottenuto avesse per una volta il magistrato non avesse dritto di conleguirlo di nuovo - Ut ex confusis quinque classibus, sorte centuria vocarentur (e) - Ut cui magiftratus fuiffet , ei magiftratum iterum capere jus non effet - La qual legge, per quanto sappiamo da Plutarco in Gracch., a petizione di Cornelia ma-

dre di Cajo fu indi abrogata.

Vi fu pure la leg. Cornelia de magistratibis - designata da L. Cornelio Silla dittatore, e coniole, intorno all'anno 653, ab u. c., e con essa su conchiuto, che colui il quale fosie ftato dell'inato in provincia al magistrato, ritenesse la giurisdizione fin a cae ritornaffe in Roma, perciocche prima li adulava d'accordarla a tempo definito, e queito pafiando, ipirava, ed eravi bilogno di nuovo ricorio ad ottener la proroga nel calo che il fuccenore per allora non li fosse spedito : più con detta legge fi concliufe, che dopo fpedito il fuccellore, il predecessore avesse il tempo di trenta giorni a poter partire - Ut qui cum imperio in provinciam profectus effet , tantiu illud retineret, quoad in Urbem reversus esset, cum antea certo ac prafinito tempore imperium illud terminaretur, & s. s. successor non mitteretur, nova rogatione ad imperium prorogandum opus effet, item ut triginta tantum dies post quam successor missus effet, magistratui ad decedendum concederentur (f) .

Vi fu eziandio altra leg. Cornelia de magistratibus, fatta dall'istesso L. Cornelio Silla in teguela dell'antecedente, e con ena fu disposto, che coloro i quali il di lor dovere adempiuto avenero nelle guerre civili godefiero la prerogativa di pretendere prima del tempo le onorevoli cariche della Repubblica; bensi fe alcuno il magitirato cercatie che prima avette efercitato, promuover non fi potesfe, se non dopo

il decennio - Ut ijs qui fuas partes in civili bello fecuti effent , honores ante tempus . Tom. II. cape-

(b) Livius cit. lib. 6.

<sup>(</sup>a) Livius lib, 6.

<sup>(</sup>c) Ibid. Livius lib. 7. (d) Plutar. in Coriolan.

Cafar. de republic. ordinand. (f) Cicer. epift. ad Lentulum 9. & lib 3. ad. Appium epift. 6.

capere jus effet; Ut si quis magistratum peteret quem ante iniviffet, nisi decennium in

terjectum effet ejus ratio non haberetur (a) .

Vi fu pur anche la leg. Julia de provinciis, & magistratibus in provincias misfis, determinata da C. Giulio Cefare confole con Bibulo, nell' anno 69t. ab u. c., e con essa su definito, che le regioni d' Achaja, Tessaglia, e tutta la Grecia libere to fero, nè in que' magistrati fosse lecito d'ordinare, o inibire cos alcuna al popolo romano - Ut Achaia, Theffalia, cunttaque Grecia libere effent, neque in ijs magistratibus populo romano jus dicere liceret (b) . Più , che paffando i magistrati per que villar) e borghi . fi dovesse ad ess, ed alla di loro comitiva somministrar il sieno , ed altro , da que governanti - Ut magistratibus transcuntibus , corumque comitibus fenun, aliaque, ab oppidis, & vicis fubminiftrarentur (c). Più, che i magistrati partendo da i luoghi dell' amministrata di lor giurisdizione, lasciar dovessero i loro conti in due Città della provincia, e registrarne il dupplicato appo l' Erario - Item in dushus civitatibus provincie sue magistratus decedentes, rationes suas relinquerent, eastdemy, totidem verbis ad erarium referrent (d). Più, che non fosse lecito costituri la corona d'oro a coloro i quali l'impero ottenuto avessero nelle provincie, nè sofse lecito a' medesimi d'affumerla, se non quando se gli sarebbe decretato l'onor del trionto - item ne coronarium aurum ijs qui provincias obtinerent, vel decerni, vel ab ijs accipi liceret, nifi decreto triumpho (e). Il trionfo quando competea, a chl, e come , vedi Sigon. lib. 1. de antiq. jure civit. rom. cap. 22. , & de antiq. jure provinc. lib. 2. cap.10. E più, coloro i quali l'impero confeguito aveifero, uscir non dovessero dalla provincia senza il permesso del popolo, o del senato; che non potessero menar l' esercito, nè ordinar la guerra a di loro volontà, nè entrare nel regno altrui, ma attendere le disposizioni del popolo, o del senato - ne qui cum imperio essent, iniusse populi ant Senatus de provincia exirent, exercitus educerent, aut bellum fua sponte in-

jujus populi aut finatus gerennt, in regimm alienum accederant (f).
Vi tu lu leg. Pompija de magistratibus - costituita da Cn. Pompeio console per la terza volta con Qu. Cestilio nell'anno 700. do u. c., e con esta volte, che ne Comizia de magistrati non si dovesse tener contro di coloro che sossero della contatane sol tanto la persona di Cestre. Pie cujus absensi un magistratum constisser-

tio haberetur', uno Cefare excepto (g) .

Ed in fine vi fu altra leg. Pompia de magificatious Bishynioum, stabilità dil infesso Ca. Pompia con la quale preferite; che aiuno il quale fosse minore degli anni 30 affumer poresse il magistrato i nè effer su senato : all'incontro coloro dei di magistrato ortenesse con la compania di considera del canto i che i decarioni da i Cenfori eletti, non dasseno damo pe'l di loro accesso in Caria: che i Senatori portero e sier rimossi di Cenfori concorrendovi quiste cagioni: che fosse lectio ad esti Censori ammettere alla cittadimaza della città di Birnia que cittadini che vollesco. Parche non soloro di eletto i della cittadimaza della città di Birnia que cittadini che vollesco. La - Ne quista annis triginta minor magistratum cappere, in finaturo essere il su qui ma gistratum ceptier, vas in senatum essere i su decuriones in uruima a cansoribata le di pecuniam pro introine darene; in statore certis de caussi a consoribus ordine mo-

<sup>(</sup>a) Plin. lib.7.
Quintil. lib.7.
Quintil. lib.7.
(b) Cierr. ad Attic. lib.5., op in Pifan.
(cierr. in Pifan.
(d) Cierr. in Pifan.
(extern. in Pifan.
(d) Cierr. in Pifan.
(extern. in Pifan.

verentur ; ut Bithynicis civitatibus adferibere fibi ques vellent cives liceret , dum ne civitatis effent gliene , fed earum quifque civitatum que effent in Bithinia (a) .

De majestate la sa - ex leg. Appuleja, alijfq. ordine describendis.

IL delitto di lesa maesta concorre co' più gravi, che si possan commettere, e pe-

fin dalla prima antichità romana, fiam a dire, che:
Vi fu la les. Appuleja - magiflatis, profieriza da Appuleio Saturnino tribuno
della piche; e di cisa ne fa menzione Ciceron (b), ove tratta la causa di Norbana, il quale di cotal delitto accusato fu difeso da Antonio; e l'inquisizione fu , quod seditione populi concitata , ad majestatem pertinuit , per cui innocentemente su condennato Q. Servilio Cepione (c).

Vi fu parimenti la leg. Antonia - majestatis, definita da M. Antonio triumviro con la quale prescrisse, che coloro i quali venissero condennati per delitti di lesa maestà, aver dovessero il benefizio della provocazione al popolo, ciocche prima anche lecito fi stimava nel perduellione, ch' era più grave delitto - damuatis de majestate provocatio ad populum effet, ut in uno perduellione omnium criminum gravisi-

mo, antea licebat (d).

Vi fu in oltre la leg. Cornelia majestatis emanata da L. Cornelio Silla, e con effa definì, che colui il quale la provincia coll'impero ottenuto avesse, non gli fosfe permesso muover l'esercito dalla provincia, nè di sua volontà la guerra instituire senza il comando del popolo, o del Senato - Ne qui cum imperio provincias obtinerent, populi, fenatufve injuffu exercitum de provincia deportarent, bellumve fua fpontherein, popular, jenantyle thighir secteam as post-ma asportant, solimon appoint of the gerefrei (s. E quil Pediano in Cornel. c. fa fapter e, che la cit. leege fu clicia con altri capitoli, e tra questi, che dalla processira de delitti niuna dignità venisse elente - Ut a questionibus vol ementis unitua dignitar exciperetur (f).

Vi su la leg. Julia majostatis preservita da G. Giulio Cedare, console, e con es-

fa dispose, che si dafie l'interdetto aque & ignis, val dire l'esilio, a colui il quale condennato fosse per delitto di lesa maestà tanto contro la dignità del popolo, quanto del principe, o del magilirato - Ut ci qui majestatis damnatus esset, aqua, & igni

interdicere tur (g) . ...

Vi fu ancora altra leg. Julia majestatis più estesa ed esprimente, pubblicata da C. Giulio Ottavio augutio, con la quale varie cose furon disposte, cioè - che alla fuddetta legge tenuto fosse colui , coll' opera del quale con dolo malo risoluto si fosse di dividere gli ostaggi senza il comando del principe - Ea lege tenetur ji, cujus opera dolo malo consilium initum erit , quo obsides injussu principis interdicerent . Che tenuti fossero coloro i quali con armi, o con pietre, armati si fossero nella Città, e convenissero contro la Repubblica, ed occupassero templi, o luoghi pubblici - armati homines cum telis, lapidibusve in Urbe sint, conveniantve adversus Rempublicam, locave occupentur, vel templa - Che tenuti fossero coloro i quali convocando uomini fediziofi facessero unioni, e conventicole, ed anche coloro che con dolo malo consigliato, ed operato aveffero, che alcun magifirato del popolo romano, o altri, i quali imperio, e potestà tenessero, fossero uccisi - quave catus conventusve fiat, homines ad feditionem convocentur, cujufve opera, confilio, dolo malo confilium initum erit, quo quis magifratus populi romani, quive imperium, poteftatemve habeat, oc-

<sup>(</sup>a) Plin. Cacil. epift. 10. 84. & 117. (b) Cicer. lib. 2. de Orat.

<sup>(</sup>c) Cicer. loc. cit.

<sup>(</sup>d) Manut.

<sup>(</sup>e) Cicer. in Pifon. (f) Amm. marcell. lib. 19.

<sup>(</sup>g) Cicer. philip. 1.

cidatur-Più foffe tenuto colui il quale contro la Repubblica moveste le armi : chi a i nimici del popolo romano mandato aveste nunzio o lettere: c'il con dolo realo gli avesse fatto, o dato serno, con cui avrebbero ess potuto giovarsi contro la Repubblica : chì aveife concitato , o follecitato i Soldati , per indurre fedizioni , e tumulti contro la medefima - quave quis con ra renpublican arma ferat; qui hostibas po-puli romani nuncium, litterasve miserit, signumue deserit, seceritue dolo malo, quo holles populi romani confilio juventur adversus rempublicam, quive milites folicitaveret, concitaveritue, quo feditio tumultufire adversus rempublicam fiat - Più che fosse tenuto colci il quale deftinatogli il fuccefore partito non fosse dalla provincia; chi abbandonando l'efercito, da privato avesse fuggito a i nimici : chi scientemente seritto avelse, o registrato cose false nelle tavole pubbliche ciocche si vede nel cap. 1. in leg. majestatis - quive de provincia , cum ei successium esse:, non discessit, aut qui exercitum descruit, vel privatus ad hostes profugit, quive scieus falsum conscripsit, vel recitaverit in tabulis publicis , nam & hoc cap. primo leg. majestatis enumeratur - Più tenuto fosse colui il quale cedesse nella guerra, o tenesse la fortezza, o concedesse il cafiello, chi fenza comando del principe avefse infittuita la guerra, o apparecchiato l'elercito; chì essendogli stato dato il successore nella provincia non gli aveise confegnato l'efercito; chi avesse lasciato l'impero, o l'efercito del popolo romano; chianque privato ignaro delle cofe s'avelse alsunto il nome di poteltà, o migistrato: e chi delle cofe suddette avesse cura che eseguite si foisero - quive in bellis cefferit , aut arcem tenuerit, aut caftra concefferit; quive injuffu principis bellum gefferit, delectum habuerit , exercitum comparaverit ; quive cum ei in provincia succellum effet , exercitum successori non tradiderit; quive imperium exercitumus populi romani deseruevit ; quive privatus pro potestate, magistratu, ne quid frient dolo malo pesserit ; quive quid corum que fupra feripta funt facere curaverit - Più fois anche tenuto colui il quale con dolo malo venifse aftretto al giuramento, con cui facefse contro la Repubblica, e quindi con dolo malo infidiando l'efercito del popolo romano, a tradimento pervenir lo facesse in potere de nimici, o pure operato avelse ch' essi nimici venuti pon fossero nel dominio del popolo romano - Cujusque dolo malo jurejaran lo quis adactus est quo astrersus rempublicam faciat, cujustre dolo malo exercitus populi romani in infid as deductus, hoftibus proditus erit, factumve dolo malo cujus dicitur, quominus holtes in potestatem populi romani veniant - Più , fosse tenuto colui , o coloro, per opera de quali i nimici del popolo romano ajutati foisero con accompagnamento, o loccorsi con armi, cavalli, danajo, ed altro; o pure cooperati si fossero, che qualche nazione amica, nimica fose divenuta; o pure che alcun Re d'estranea nazione ubbidito non avefse al popolo romano; o pure con dolo malo indastriari si sossero, che a i nimici fi prestassero ostaggi, danai, e giumenti con aggravio della Repubblica-Cujufve opera dolo malo hostes populi romani commeatu, armis, telis, equis, pecunia, aliave qua de re adjuti erunt, utve ex amicis hoftes populi romani fiant, curufve dolo malo factum erit quo rex extere nationis populo romano minus objemperet, eniuspe opera dolo malo factum erit quo magis obfides, pecunia, jumenta hoftibus populi remani dentur adversus Rempublicam - E finalmente tenuto fosse colui il quale alcun reo confesso in giudizio, e quindi carcerato, lo mandasse via - item qui confessium in judicio reum , & propter ho: in vincula conjectum , emiserit . E di tutte le cole predette vedi Ulpiano nella leg. 1. & 2. ff. at leg. juliam majestatis, & leg. 3. & 4. ff. eodem. Le pene per tal reato ammef.e varie furono in antichità, val dire, per le leggi delle x11, tavole vi fa la pena capitale; per la leg. Cornelia vi fa l'interdetto aque & ignis; e per questa di cui trattiamo, colui che foise convinto per reo di perduellione ii condennava alla morte, ma per altre cagioni era punico coll'interdetto, come dicemmo, aque 6 ignis. Vi fa Paolo (a), il quale di tal materia trattando rifeti, che a cempo lou la pena di lela macha era, comi ci dice - Nunc hiamiliares bellis obigiuntur, vel vivi exuruntur; honefilores capite puniuntur. E finalmente ci lurono gli impa. Arcadio, ed Onorio, i quali condenazono fimili rei alla morte, e i di loro benl aggiudenti al Fifco, è vodi la leg. 5, Cod. ad leg, juliam merilativi. Sito. Paul. E Martien. in leg. 6, 6 x. r. ochum it:

mapicali, sou, Fant. O Martini. in leg. 0, 07, colon it.

Ev it up er anche la leg. Varia misglati preferitua da Q. Vario Hybrida, coet cognominato per l'oicuro dritto di cittadinana, tribuno della piebe, e con effa
di dipolio, e che s' inveltigatic contro coloro, coll'opera e confegio de quali i focii preio avefiero le armi coutro il popolo romano – Ue querretur de ijs quorum
ope, conflictos fosi; contra populum romanum arma [umpfifent 6].

#### De manumissionibus - ex leg. Furia caninia, alijsq. ordine describendis.

No oficquio dell' antichità fi notano le antiche leggi relative alle manumiffioni , e 3 fiperialmente questa fotto nome di Euria o Eufia canina; non oficate che da Giudiniano imp. con special titolo de leg. Eufia cania tollen, fu tolca. Ella fu profeferita com alcuni vogliono, da Q. Fusio Caleno, e P. Varinio conololi, nell'ano 766. ab u. c., e poi tinnovata lotto l'impero d'Augusto, progante C. Caninio, contole, nell'anno 751. in ala più probabile, com' altri credono, che detta legge sa empanta di P. Fusio Camillo, e U. Caninio Gallo confoli, il concentto della medelima si riferiva alle tell'amentarie manumissimi, ondo ene si prefinito il numero, come ce' l previene Ulpiano 1, 24, e Paol. fent. 4, 15, nel feguente modo, e cio e Dat due fin' a i cinque fervi, se ne potezan manumetter due.

Dai 6. e 7. se ne potean manumetter tre . Da' 64 fin a' 67 - sedeci .

Da' 8 e 9 - quattro .
Da' 10 fin a' 17 - cinque .
Da' 18 fin a' 20 - fei .
Da' 21 fin a' 23 - fette .

Da' 68 fin' a 71 - diecefette .

Da' 72 fin a 75 - dieciotto .

Da' 75 fin' a' 75 - dieciotto .

Da' 76 fin' a' 79 - diecinove .

Da' 84 fin' a' 87 - venti .

Da' 84 fin' a' 87 - venti uno .

Da' 85 fin' a' 91 - ventidue .

Da' 92 fin' a' 95 - ventitre .

Da 24 fin' a' 26 - otto .
Da 27 fin' a' 29 - nove ,
Da 27 fin' a' 49 - nove ,
Da 30 fin' a' 44 - diece .
Da' 45 fin' a' 47 - undeci .
Da' 45 fin' a' 51 - dodeci .
Da' 55 fin' a' 55 - quattordeci .
Da' 56 fin' a' 59 - quattordeci .
Da' 56 fin' a' 63 quindeci .

Da' 96 fin' a' 100 - ventiquattro. Da' 101 fin' a' 129 - venticinque. Da' 130 fin' a' 134 - ventifei. Da' 135 fin' a' 140 - ventifeite.

E così da' 100, fin' ai 500, si potea manumettere la quinta parte. Ma oltre la detta quinta parte non v' era luogo ad ulterior manumissone, anche se la fameglia coltaite di mille, e diece mita servi; e vedi più disfusamente Einee. sié. 1. sit. 7.

delle sue antich. rom.

Vi st ancora la leg. Ella fenta de manumissationi de la varie ordinazioni sun de C. Seasis conolis, nell'anno 750. de u.c., e con esta varie ordinazioni suno state e, cioè - Che que servi i quali per cagion di pena ligati si tenestero dal padrone, o che imperieli e si si sostero con esta de la condenazia a deuellare, o a pugara con le bestie, o che carcerati si tenestero. Tutti questi se si dovestero manumettere, non tra cittatini romani.

(a) Paol, Sent. 1. 29.1.

pro Cornelio .

mani, ma tra i deditizi s'annoveraffero, cioè, che non aveffero facoltà di far teflamento, o connubj, ne trattar amicizia co' medesimi - Ut qui servi pene causa vincti a domino, quibusve inuste note suerant, quive propter noxam torti, nocentesque inventi, quive traditi aut ferro aut cum bestijs depugnarent, quive in custodia suiffent , ij fi manumitterentur , non cives romani , fed dedititiorum numero effent , id. ut ne connubium , neque commercium , neque testamenti factionem haberent - Piu , che non fosse permesso manumettere alcun servo che fosse minore d'anni trenta con la folennità della bacchetta o per testamento, se non approvata la causa nel conseglio - Ut minorem triginta annorum fervum, vindicta aut testamento, nist caussa apud confilium probata, manumittere non liceret - Più, che il padrone effendo minore d'anni venti non potesse il servo manumettere, se non approvata la causa nel conseglio - nec dominus annis xx. minor, fervum, nifi cauffa apud confilium probata, manumitteret -Più, fe il padrone che non fosse solvente, testando, istituisse erede il servo, e gli lasciasse la libertà; costui non ostante che minore sosse di trenta anni, ed annoverar fi dovrebbe tra' deditizi, che goder dovesse la cittadinanza romana, e fosse erede, purche però altro erede scritto nell' istesso testamento non vi fosse - Ut fervus ab eo domino gui solvendo non est, testamento liber este justus & heres institutus, si minor sit xxx. annis, vel in ea causa ut dedititius sieri debeat, civis romanus, & heres sit - Più, se il padrone istituisse due, o più servi, e gli lasciasse la libertà, colui il quale seritto fosse in primo luogo, dovesse esser libero, ed erede - quod si duo plurefve liberi, heredefve effe juffi funt , primo loco feriptus , liber & heres fit - Più , te il padrone negaffe gli alimenti al liberto povero, dovesse lui, e i successori perdere i dritti del padronato, e restar privo della di lui eredità, purche non venissero istituiti eredi, e finalmente rimoffi dal possesso de' beni , se non tosse secondo le testamentarie tavole - Ut si patronus libertum inopem non aluerit, primum libertatis caussa, tam isse, quam is ad quem ea res pertinebit , mulctetur , dein ipfius hereditate , tum ipfe , tum ipfius liberi priventur, nifi heres institutus fit; postremo a possessione bonorum removeatur , preterquam fecundum tabulas - E più , fe il padrone manumettendo il fervo, o la serva , gl'imponesse alcun patto di contrarre matrimonio , con cui la libertà si diminuisse, egli privo restar dovesse della legittima di loro eredità - Ne dominus in manumittendo fervo, fervave, legem ei de contrahendo matrimonio, que civis romani libertatem imminuat, imponat, si secus faxit al ejus legitimam hereditatem non ad-mittatur (a) - Di detta leg. Elia Sentia vi è Einnecc. lib. 1. antiq. rom. tit. 6., il quale ne riporta i frammeati più estesi co'suoi commentari, e però consigliar si dee, per averiene più distinta cognizione.

E vi u pariment le l'é. Julia de manunifionibus, flabilita da Giulio ottarbi augulo, con la quale fu difrolto, che quando l'imperador voeller manunettere alean fervo, pon era necessario che la folennità della bacchetta addissite, una battava semplicemente comandare, che fosse libero - Ut imperator quam qiroum manunitate, una vindidam imposat, fest fimpliciter liberom e [le jubeat (4)]. Con detta legge sia definia, l'età del manunitente, e dei manuneso, e si ucossituto qual dritto aver doversero

i padroni contro i liberti (c).

Finalmente vi fu la leg. Vectibulica - de manumifiontbus - coftituita da Vettibulico, o fia Vettibilico, con cui fu definito, che colui il quale venifse manumelso dalla

(n) Inflit, quib ex couf, manumitt.non licet.
Leg, qui folvendo, 2. ff.de hered inflit.
Leg, 51 Leg, qui folvendo 60. &
Leg, fi qui 62 55, ff. de her inflituend.
Leg, fi non lex 55, ff. de ber inflituend.
Leg, freendum 70. ff. de V.S.

Leg. 1. Cod. qui manum. non post. Leg. 3; f. de suis, & legitim. §. 2. Leg. si patronui 33, fl. de bon.libert. (b) Leg. apud eum 14, fl. de manumis. (c) Dio. lib. 55.

dalla repubblica romana, confeguiva pieniffimamente la Città, e i civichi dritti -Manumillus a Republica romana, civitatem romanam confequebatur - la qual disposizione indi con fen. conf. fatto a tempo di Jubenzio Cello, e di Nerazio Marcello, si eftese anche nelle provincie; e vedi la leg. ult. Cod. de servis Reipubl. manum.

#### De Marco Tullio Cicerone - ex leg. Clodia, G ex leg. Cornelia.

Ma Contro la famigerata congiura di Catilina; ond'è, che vi fu P. Clodio, tribuno della plebe, il quale a dispetto di Cicerone, ed altri, che avean avuto mano all'uccifione di Catilina istesso, prosferì una legge, che corre col nome di Clodia de vì, e con essa dispose, di doversi esaminare i delitti di coloro, i quali senza disesa, e fenza l'autorità del popolo avessero alcun Cit adino romano fatto morire - Ut de ils qui cives romanos fine judicio populi , indictaque caufsa , necaffent , questio haberetur (a) . Indi con altra legge, che parimenti corre col nome di Clodia de M. Tullio, dispose, che a M. Tullio Cicerone se gli dasse l'interdetto dell'acqua e del fuoco, come quello il quale un falso sen. cons. riferito avea, e che senza disesa e senza condanna avea taluni Cittadini romani menato alla morte : che non gli fosse permesso intra cinquecento passi di là di Roma dimorare : che niuno motivato avesse il di lui ritorno nel fenato: e che niuno giudicalse, disputafse, parlasse, approvasse, o scrivendo ajutasse la di lui causa - ut M. Tullio Ciceroni quod falfum Jen. conf. retulisset; quod cives romanos indemnatos necasset, aqua & igni interdicum esfet; neve ei intra quincenta passum millia liceret esse ; ne quis de ipsius reditu ad Senatum referret ; ne quis fententiam diceret, ne disputaret, ne loqueretur, ne pedibus iret in fententiam, ne feribendo adeffet (b).

Ma non fu così, mentre nel consolato di P. Cornelio Lentulo, e di Q. Metello, nell'anno 697. ab u.c., con legge prefinita ne centuriati comizj, coll' intervento di tutt' i magistrati, a riserba di un pretore, che su Ap. Claudio fratello di P. Clodio, e di due tribuni della plebe, che farono Sest. Attilio Serrano, e Numerio Quinzio, fu ordinato, che foise lecito a M. Tullio Cicerone ritornare in Roma, e falire in fenato - ut\_M. Tullio Ciceroni redire in Civitatem , venireque in Senatum liceret (c) .

# De maritandis ordinibus - ex leg. Julia, & ex leg. Pappia Poppeja.

Molte cose furono costituite con le cit. due leggi de maritandis ordinibus, delle 5 quali portandone qui l'elenco, in memoria degl'antichi osservati Instituti re-

lativi a i contratti matrimoniali , fiam a dire , che .

Vi fu la leg. Julia de maritandis ordinibus, coltituita da C. Giulio ottavio au-gusto, con la quale su prescritto che i Celibi, semprecche non fossero prossimi in grado di checcessa cittadino romano non potessero per testamento cos' alcuna acquistare ; ne tampoco coloro i quali fossero privi di figli, a riserba della metà di quelle cole che gli venissero lasciate - Ne calibes nist qui genere effent proximi , quicquam ex testamento civis romani caperent, nevè orbi plusquam dimidium eorum que relicta effent (d) - Più fu definito, che il marito non acquistasse col testamento della mo-

<sup>(</sup>c) Leg. Cornelia de M. Tullio Cic. ab Hot-(a) Vellejus lib. 2. Dio. lib, 38. , & man, relata, & idem Cicero pro domo Idem Cicer. ad Attic. 3. fua, pro Sext. , in Pifon. , in epiftol. ; (b) Dio. lib 38., & idem & alibi .

Cicer. pro domo fua post redit. in fenat. (d) Leg. 1. col. de infirm. panis celib. , & & lib. 3. ad Attic. Eufeb. Nicephar. Sozomen. Gc.

moelie, ne questa col testamento del marito, se non la decima parte di ciò che se le lafciava, e le altre nove parti reflavano al Fisco aggiudicate - Ne conjux conjugis testamento, nifi decimam relictorum partem caperet, fiscus reliquas novem (a) . Più, che il primo de confoli avelse il primate a poter confeguire le fascie, però colui il quale tenesse più figli, o in sua potestà, o perduti in battaglia, fosse preterito; e qualora del collega pari numero di figliuoli vi fosse, quello dovesse anteporsi, il quale tra mariti fosse connumerato; se poi tutti due, e padri di egual numero di figli, e mariti folsero, se gli doveste il pristino onore rinnovare, e colui che sarà maggiore d'età assumerà le falcie. Queste fascie consistevano in certi fascicoli di verghette bianche, tagliate da quell'arbore chiamato betula, ed eran infegne de magiltrati , portate innanzi da littori , ed in mezzo alle medelime , cacciata un pò fuori vi era ligata una scure di terro, jeroglifico a i magistrati di procedere con ragion veduta, e non effer proclivi all' ira, ricordandosi d'aver legate le verglie, e la scua re, che fenza giufia caufa non fi doveano slegare - Ut priori ex confutibus falces fumendi potestas sit, qui pluses liberos quam collega, aut in sua potestate habet, aut bello amifit; fei fi par utrique numerus liberorum effet , maritus aut qui in numero maritorum est , praferatur ; fi verd ambo & mariti & patres totidem liberorum funt , Ille pristinus honos instauretur. & qui mayor natu est, prior fasces sumat (b) - Più che se la Liberta contro la volontà del padrone separata si fosse, ella non possa con altri menarsi a marito, senza il permesso del padrone iste o- Ut si liberta ab invito patrono diverteret, alij nubere invito patrono non poffet - Più, che fe al liberto dato fi foffe il giuramento di non prender moglie, di cotal giuramento non se ne dovesie aver ragione - Ut h insurandum and liberto impositum est ne uxorem ducat, ei remittatur (f) - Più, che i Senatori , o i di loro figli non fi menaffero a marito con donne libertine , o con donne libere, di quelle bensì, che effe o di loro genitori efereitate fi toffero nell' arte scenica, o nelle azioni meretricie. Gl'altri ingenui poi suron proibiti di non prender rushana, specialmente da alcun lenone manumesia, o che presa in adulterio itata fosse, ed in giudizio pubblico condennata, o che arte scenica elercitata avelse - Ne senatores corumve liberi , libertinas, & que ipse , carumve pater, materve artem ludricam fecerit, item ex numero corpore questun facientium, uxorem ducant ; cateri autem ingenui prohibentur ducere lenam a lenone, lenave manunissam, & in alulterio deprehensam, & in judicio publico damnatam, & que artem lutricam fecerit (1)-Più, se coloro i quali avessero figli in potestà , e gli avessero proibiti di prendet moglie, o di menarsi a marito, che sian astretti dal magistrato a doverli collocare e dotare - Ut qui liberos quos habent in potestate injuria prohibuerint uxores ducere vel nubere, a magistratibus cogantur in matrimonium collocare & dotare (e) - Pid, che a i patrizi fone permello contrarre matrimonio con libertine, all'infuori de fenatori, e di loro figli - Ut patritijs liceret libertinas uxores ducere, praterquam fi fenatores fenatorumie liberi effent . E più , che i sponsali rati non si avessero se non paffati due anni, e parla di quelle pulcelle minori degl' anni diece, nel qual tempo viri-potenti effe non fono - ue qua Sponsalia rata effent , nifi statim exacto biennio nuptie fierent (f) - E fi nota, che questa legge tal volta vien nominata Julia, talvolta Papia, talvolta julia pappia, ed altra volta Pappia poppeia; e fia detto per regola de tironi.

Vi fu parimenti la leg. Pappia Poppea de maritandis ordinibus emanata da M. Pappio Mutilo, e da Qu. Poppeo, confoli, suffragante Augusto imp., e con esta fu sta-

<sup>(</sup>a) Leg. 2. cod, de infir. pru. celib. & Leg.1. 6.3. ff. de jar. patron. Arg. leg un cod. de his qui fe def liex. (d) Paul. in leg. 14. ff. de rit. nupt. (b) Gell. 2. 15. (e) Leg. 19. ff. de rit, muptiar. (f) Zonar, lib. 11,

<sup>(</sup>c) Leg. 1: ff. unde vir & uxor. &

fu ftabilito, che colui il quale fosse senatore, o il figlio, o nipote, o pronipote ex filio, o anche i figliuoli della figlia, chiunque fossero di costoro, che niuno scientemente con dolo malo prendesse in sposa o moglie alcuna libertina, o colei la quale faccia, o abbia fatta arte feenica, o che la faceffero, o fatta l'avefiero i di lei genitori ; e so stesso s'intendea per la figlia del senatore, o nipoti , e pronipoti semmine ex filio di non potersi menar a marito con alcun libertino , o con colui che si esercitatise, o i di lui genitori essercitati si fossero in arte scenica - Ne qui fenator effet , quive filius , neros , pronepofve ex filio , vel ex filia natus , cujus corum effet , ne quis corum, sponsam, uxoremve sciens dolo malo haberet libertinam, aut cam que ipfa , cujulve pater materve artem ludricam facit , fecitve ; neve fenatoris filia , usptifue ex filio, proneptifue ex nepote filio nata, libertino, ejus qui ipfe, cujufue pater , materve artem ludricam facit fecitve , sponfa nuptave sciens dolo malo effet - Fu rifoluto ancora che niuna femmina infra i cinquanta anni di fua età fi menaise a marito con alcun maichio fesagenario, e che niun maschio giovine si prendesse in moglie femmina quinquagenaria - Ut ne quinquaginta annis minor fexagenario nuberet, aut vir hac atate junior quinquagenariam faminam duceret uxorem - Più fu risoluto, che a i padroni i quali di tre figli il dritto avessero dar si dovesse il possesso de beni contra tabulas testamenti del suo liberto, o pure ab intestato contro i di lui eredi non naturali - Ut patronis qui jus trium liberorum habeant contra tabulas testamenti liberti , aut ab inteffato contra fuos heredes non naturales bonorum poffeffio detur - Più , fu rifoluto, che alle padrone ingenue con duoi figli onorate, ed alle libertine se n'aveisero tre, dar se le dovere la stessa preminenza ai padroni con editto conceduta - Ut patrone ingenue duobus liberis honorate, libertine tribus, idem jus detur quod patronis ex edicto - Più, che a i figli delle ingenue, le quali tre figli avessero. si tribuire l'isfeso dritto che alle padrone s'era dato-Us liberte ingenue trium liberorum jure honorate il den juris quot l'plip parsone tribuatur - E finalmente che a tutti gl'ingenui, all'infuori de senatori, e di lui figli folse petratiso aver in moglie le femmine libertine - un omnibus ingenuis, preter fenatores, corumque liberi uxo-res libertinas habere liceret. E di tutte le cole suddette vedi i titoli nelle Pandette de ritu muptiar. de vulgari substitut., de jure patronat. , & alibi ; e vedi Tacit. lib. 3., Ulp. inflit.14. 29. Speron. in Claud, cap. 24. il quale narra, che Claudio abrogato avelse un capitolo di detta legge, e quello che parla de lessagenari, ammesso in seguela da Giustiniano in leg. fancimus 2. Cod. de nuptijs.

De matronarum cultu, vel de mundo muliebri - ex leg. Oppia.

I L falto delle donne, e. la pompa neel ornamenti loro, all'eccesso era crecisito in 6. Roma, e. cata; c. dei de motivo alla Repubbleca di dare la moderazione, colische trovandosi C. Oppio tribuno della plebe nell' anno 540. de sa. fotto il consolato di Q. Fabio. e dei T. Sempconio, etmoà la lege. Oppia - de martonarim attita, qui de mundo mulcieri, e definal, che le donne altro non dovelareo avere per di loro ornamento, se non le meza donta de don inversor che non utilizione voltimenta di colori diversi, e che saver non dovelareo l'uto della carozza, non men per la città, o boro go, una exporte nella victarizza di milie palli, valla fola ristrica dei finale delle consolato della consolato del

<sup>(</sup>a) Livius lib. 31. in princ. Tacit. lib. 3. &

Vater, lib. 9. 1.

L. Valerio tribuni della piche; la quale per altro avrebbe dovoro tinovarii a sempi nofiri, per finorare l'ardentifima fete delle nofire donne, che refe ii fono iniania-bili per ofiervare le mode, troppo pregiudicevoli allo Stato : e quel ch'è peggio che ano vi è mitura, volendo cadana di bajas condizione far la feimia quel pui potendi e commode, d'onde n'avvengone corna, e malanai, e fenza pairere algun sotione; Balta così.

#### De militia .

A L merito seppero gli antichi corrispondere con giustizia, e con atti grazi, in modocche vi su legge, che colui il quale salvaro avelle alcan Cittadino da ul-mici s'acquistava la corona di quercia - Ut qui civem ab hosta servasse; ab Imperatore quercia donaretar (d).

De minoribus - ex leg. Latoria, G. ex leg. Quina vicenaria.

8 VI fu la leg. Letoria de minaribus, pubblicatus, per quanto fi vuile, da M. Letoria Phagiano indivino al'unio quo. A di e. e. e con eft fu fubblito, elle tendo i quali furio fi o prodeji fosfero, provveder fi dovestero di Crascore, e coli malio fili defraudatte, che teauti fosfero con autore pubblica - ut it qui invisif, sul presidigi estent, curatores darentar; qui est circumferipsssimple, sulcito publico tenerentu (b). E più e he a i minori di venticinque anni ono foste lector fa esparrati, cioè e che obbligar non fi poteffero con fitipulazione - ne a minoribut viginti quinque anni silvari pulazi licere, sho e el, ma figulatione oddigari possivi viginti quinque anni silvari pulazi licere, sho e el, ma figulatione oddigari possivi ci.

Vi fu ancora la lee. Quina vicenaria la quale fi raccordie in Planto in pfend. 5. 69, con la quale dimotra che al minore di venticiaque ami è interdetto filipilare, cioè, che non possa obbligarsi per mezzo di sipulazione; e però introducento supratrae Calidron già minore, dice, che me persite opina vicenaria, cioè, lo viceza con la consecuenza di consecuenza di consecuenza con consecuenza di c

a potersi obbligare, perche non avea l'età di venticinque anni.

De mortuo inferendo - ex leg. regia.

o Taland preceiero argomentare, che quelta fia parce di quella legge regia, di cri trattammo noi nella parafr. a. § 1. Rev fairoram prefes de. la qual cofia non è da foltenerfi, perche diverfa quelta da quella cima le fi appella regia; y probabilmonate trate il tuo principio di quella emanura da Nama Rè, il quale fu anti inchanto alle cofe faire, fante, e religiole, e fu indi registrata nelle sti, tavole, comi si calcana donna gravida, non doveste teppellini, se prima montanto del montanto del contrario facilità del prima del prima del di lei seto animato, che con la defianta madre andarcibbe a morire. Ne maliter que pregnam mortus si fi, numeror, enterguam partus el escilatur; qui contrario facilità que pregnam mortus si excitatur; qui contrariorati prim animantis cum gravida peramifir virtatur (d). Quell'ittesio infitturo al riferir di Diodoro si e, a tostervato tra gis Eggia; e tra i ferci, specialmente per le donne gravide condensate per casion di capital dellutti e vedi clim. Alef-sià. 2. Platar. de Egyptia de fara num vania, ed Edinando, de Admengielo, var. kif. S.

De

<sup>(</sup>a) Plutar. in Coriol. (b) Cicer. de off. 3. & de nat. deor. 3

Plant, in plend, fub nomine leg. quine vicenarie.

<sup>(</sup>c) Sveton, apud Prifeian, lib. 8.

De muliere servo alieno conjuncta - ex sen. cons. Claudiano.

Velto fen. conf. fu profferito fott' il confolato di Silla , ed Otone nell' anno 504. 10 ab u.c., ed cube quello principio, cioè, molte delle donne libere di Roma liberamente trattavano co' fervi alieni, in modocche la di lor estimazione, e la prole ancora polluta fi vedea con infamia fervile; vi fu perciò Pallante liberto ben affetto di Claudio, che d'impedire tal indegno commercio pensò la maniera, e conferitala con Claudio ificiso, costui ne sè parola in senato, onde ne nacque il presente sen. conf. dal nome di Claudio Claudiano appellato. Con esso adunque su conchinso, che quella tal ingenua donna, la quale concubito avuto avelse con alcun fervo alieno contro la volontà del padrone, e coftei diaunciata al prejore, o al prefide della provincia, ed anzi impedita, e proibita per tre volte all, prefenza di fette tell'imoni etttadini romani, allora profeseando, perdeva la di lei ingenuità, e di reftringeva in fervitti di quel padrone a chi il 6600 3 appartenea, e mon folo della libertà ma anche della roba era priva, perche patsava fort' il dominio di coftui - Ut ea mulier que se alieno servo junxerat , domino servi cum bonis suis ounibus addiceretur (a) , in ove Giustiniano ci sa sapere, che denunciationes, & judicum sententie concurrere deberent; ed Ulpiano nelle fue infittuzioni cap. 1. ce I conferma, maxima capitis diminutio dicitur, per quam civitas, & libertas amittitur, veluti quum mulier alieno firvo se junxerit, depunciante domino, & ancilla facta fuerit ex sen. conf. Claudiano (h). Lo fiero fi ha di quella tal ingenua donna , la quale congionta fi fosse con alcun fervo gineceario (c). Cotesto tal gineceario servo era tessitor di panni imperiali, e come tale, alcritto ad operas principis, non liberabatur, ed in confeguenza la donna ingenua fi et fo fociaverit, preventivamente convenuta con folenne dinuncia cra indi obbligata la condizione del marito feguire (d). Ma alla fine queste tali cote da Giustiniano abolite furono, con titolo e legge particolare de sen. conf. elaudian, tollen.

E fi nota per compimento del primo ditcorio, che se il padrone affentito avelfe alla condotta del fervo, e dell'ingenua, coffei non ferva, ma liberta diveniva (e); e Lipsio su questo punto rimossa la vulgata ritenne questa sezione del Codice Faraefiano , ut ignaro domino , ob id prolapfa dicebatur in fervitutem , at fi confensifiet pro

liberta haberetur.

De muleta - ex leg. Acria Tarpeja, alijsq. ordine describen.

Otesta legge su prefinita da Sp. Tarpejo Montano Capitolino, e da A. Aterio conso- 11 li, nell'anno 298, ab u.c.. Ella quali spesso Tarpeia vien appellata (f), ed altra volta Ateria, e da Gellio (g. Aorti per errore Aterina è notata, e contiene, che tutt' i magistrati avessero il dritto di cottituire le pecuniarie pene contro i delinquenti, e fignificarle al popolo per difecttarle, an irrogania, vel abroganda, giacche prima a i foli confoli era permetto ciò fare; con quetto bensi che la pena ecceder non dovette due bovi , o trenta pecore . più , quando il magistrato a quest atto doveste venire , il bove csimar si doveste cento assi , ch'è lo stesso dire cento bajocchi , e la pecora , diece - Ecco la legge - Ut omnibus magistiacibus mulcte dicenda jus esset, quum antea solis consulions id liceret, ità tamen ne vel duos boves, vel triginta oves excederet; ut quum mulcha pecoris

<sup>(</sup>a) Leg. un. cod. ad fen. conf. Claud. toll. (t) Cujac. ad tit. cod. de fen. conf. claud. &

<sup>(</sup>b) Leg. Lucius 2, cod. depositis.
(c) Leg. 3, cod. de murileguis & gynoscarisi lib. x1. voce peculatus.
(f) Fest. lib. 14, voce peculatus. (E) Gell. 11 1.

<sup>(</sup>d) Cit. leg. 3. cod. de muril. & gynccear. the sea county at annual results.

coris armentique a magificatious dierecture, bos contufis, quis desuffis effimareture (a). In rapporto alla rifericia legge, Aul. Gellio ei fa laprece, che in que antichi tempi. I Italia era abbondantifima d'armenti, onde le pene diffinguendofi tra la mafiona e la minima fi colticiuvano in ra pecueris, e quindi la mafima fi ripatava quella di due pecore, e trenta bori, per la copiofità di queffi, e, per la fearfezza di quelle, e la minima fi fitmava quella di una fola pecora; im averciocche da magificati in vendevan all'incanto ral volta a minor prezzo, e talvolta a maggiore, ficche la punizione fi vedea inequale, perciò con la cit. Ateria legge ne fu flabilito il prezzo, cioè, alla pecora diece affi, ed al love cento (b). E qui fi nota, che alla prima parte della notta legge ut momilui magifirata ibis mudiche dientasi pas effet, allude ciò che ferrife Ulpimo, cioè, che colui il quale inobbediente fosfe a i magistrati, il magifitato il teffo in diefia della fua giurifisticone la poerda avesfe di poercio panne-comilious magifitazioni, ei dice, fecandum jus poreflatis fue consessium gli jurificicio-ma fun maginare penuli quicio (c).

Vi fu ancora la leg. Menenia fertia - de multa - cofituita da T. Menenio , e da P. Sefio, conofil, nell' anno 321. da ur., e fecondo Feño rieirot da H'umani, fu ella promulgata da T. Menenio Lanato, e da P. Sefio Capitolino confoli, e con efia Homani liteflo avvalendo dell' autorit di Feño dice, che il pecalato ebbe priacipio d'appellarif futto pubblico , a pecu, perche da quetti maque la fraude, percocche pria di fegamri il rame o l'argento, la pena più grave ne delitti era quella di due pecore, e trenta bovi, de quali befluimi dopo che s' introduire l' alto di coniar la moneta, si popolo romano con la leg. Tarpeia ne flabiti il prezzo, cioè, al bove cento affi, de alla pecora ciece, che corrifonderebbe oggi al valore di certo bajocchi per un bove, e diece per una pecora. Pedatara jurum publicum disceptum eff, a pecore, quia de co mitium cius fraudis effe cepti, fi quilm antea est aut argentim figantum, od delicita, pena gravulfime area duarum ovium. S' trigination de considera que percona pedatara pur mon. S' trigination de considera que percona pedatara promo s' trigination of considera que percona pedatara promo s' trigination de considera que percona pedatara promo s' trigination de considera per consideration de la socientifia, our de consideration de la filmateria (1).

E. Vi fu parimenti la leg. Papiria julia de mulifarum aftimationo, emanta da L. Papirio e da L. Giulio, confolj nell'anno 324, ab st. c. la quale fu d'eftimazione delle pene fu corrifondente con la leg. Aresir Tarpeia, e, e vedi Livio lib. a.

# De municipijs - ex leg Cornelia.

Municipi qui s' intendono coloro i quali da altre Città in Roma venuti forfero, e ed a i quali uno era permefio ottence il masilitzato, ma una certe parte d'oficiobalterni (s). La onde da L. Comelio Sillà fu preferita legge, e de precorre coi nome. Cornelis de municipiji - con la quale ordinò, è he a tuti 'l Municipi fi de glieffe il dritto civico, e di pocer aver parce nella divitione del campi. Un municipi fisco del processor de la dividione del campi. Un municipi fix montante par l'estato per quali campi per quali proprie del processor 
SOMMA-

<sup>(</sup>a) Halicarn. lib. 10.

<sup>(</sup>c) Leg. un. ff. fi quis jufdicen. non obtemp,

 <sup>(</sup>e) Festus in vor. municeps :
 (f) Cicer, pro domo sua, & pro Cecinna.
 Appian-lib. 3. bell, civil.

<sup>(</sup>d) Vide Hotm, ad eandem leg. Menen.

#### SOMMARIO.

De natali Urbis

Il giorno della morte di Cefare fi volle che in avvenire aver fi doveste come natalizio della Città di Roma

2 De nexu .

I debitori non fi devono tener ristretti con legami o ceppi , fe non quendo meritallero la pena. I debitori per cause civili, che restassero obbligati i di loro beni , non già le perfone .

3 De nomine mensis augusti .

Il meje che prima si chiamava Sestile, indi Sappello Agosto, in grazia di Augusto imp

4 De nomine mensis Julij .

Il mese che prima si chiamava quintile, indi si denomino Luglio in onor di C. Giulio Cefare . 5 De nundinis .

I gio ni di mercato come prima eran festivi, così poi furono dichiarati fasti per comodo de cittadini .

6 De nuprijs quinquagenarij .

Donna maggiore di 50. anni maritandosi con uomo minore de 60. le di lei doti dopo la di lei morte caducavan al Fisco .

7 De nuptijs fexagenarij .

Uomo maggiore di 60, anni maritandosi con femmina minore de 50, riputar si dovelle come se minore fosse de' 60. Sponjali d' alcun vecchio maschio con giovane semmina surono valevoli, perche proles (perari poterat.

# De natali Urbis - ex leg. Cornelia.

P. Cornelio Dolabella, confole, stabill una legge, il cui titolo è, Cornelia de na- r . tali Urbis, e comecche era feguita la morte di Cefare, volle, che quell' iftefso giorno aver si dovesie per l'avvenire come natalizio della Città di Roma - Ut deinceps is dies natalis Urbis haberetur (a) .

# De nexu - ex leg. Patelia Papiria.

FU emanata la leg. Patelia Papiria de nexu da C. Petelio, e da L. Papirio Mu-2 gellano , consoli , nell' anno 629. ab u. c. , e con essa fu prescritto , che niuno tener si dovesse ristretto con legami, o ceppi, se non fosse che meritasse la pena, e fin alla foddisfazione di essa; ed in rapporto alle cause civili per danaio, o altro genere accreditato, che i beni del creditore, non gia il di lui corpo, restassero soggetti ed obbligati , e che in avvenire i debbitori non si collegatiero - Ne quis nifi qui noxam meruisset, donec penam lueret, in compedibus aut in nervo teneretur ; pecunia credita bona debitoris , non corpus obnoxium effet , & ne quis in posterum necleretur (b) .

De

#### De nomine mensis Augusti - ex leg. Pacuvia.

3 Oleha legge Pecuvia de nomine mensis angusti su pubblicata da Sesti. Pacuvio teribuno della piebe, reganado Augusto imp., e con csia si definito, che quel mese. il quale prima Sessile si chiamava, come quello che numerandosi da Marzo, anticamente primo meté dell'anno, veniva in selto luogo, da indi in poi s'appellasse Agosto in grazia d'Augusto imperadore. Ut qui mensita ante lextis svachtur, quod a Martio qui primus olim suerat, sextus esse s'esti a descreture (a).

# De nomine mensis Julij - ex leg. Antonia.

A Nehe questa leg. Antonia de nomine mensis Iulii su costituita da M. Antonio triumiviro, con la quale su disposto, che quel meie, si quale antoincimente sappellava quintile, perche quinto da Marxo si numerava, da allora innanzi si denominasse Laglio, in moori di C. Giulio Cesare, perciocche nel giorno undeci di quel mees e era nato – Ut qui mensis antea quintilis vocabatar, quod a Martio qui prificis temporibus primus jueras, quintus essentiet, i e C. Julii Cesaris nomine Julius diecretur, quod hoc mensi est qui chi si la quintili s'ulius natus esse si qui contra de contra de de cita quintilis Julius natus esse si que de comença est activa quintilis d'ulius natus esse si qui contra de c

#### De Nundinis - ex leg. Hortentia.

5 A Nicamente in Roma si celebravano i mercati, e secondo i primi instituti, que' digiori eran sestivi. Ma per più comodo del popolo romano vi tu Qu. Optenzio, dittatore, il qualle coa lua leg. Hortenia de nuntini - defini, che que giorni di mercato, i qualle prime erano sestivi, divenisfero fasti, val dire, che in elli si potenie ogni giuridiazione eferciare, acciò i rultici venendo nella Città a vendere, o comprare, si potessiero le di loro quistioni estamane, e comporre - Ut nundiane que prius erant serie, sasse essenti qui trussilenti, silte componeroni (c).

# De nuptiis quinquagenerij - ex Sen. conf. Calvitiano.

6 Octeto Sen. conduto Calviziano, o com altri l'appellano Calvifano, de naprifi quinquagnerit; vien riceiro da Ulpiano nelle lui entituzioni cap. 6. e ci ri fapere, che con eilo fu ordinato, che le alcana donna maggiore di cinquanta anni fi menaffe a marito coa uomo misore de i feilanta, effendo tal martimonio diluquale, e fenza fiperanza di prole, le di lei doti, dopo la di lei morte, come caducate appartenellero a Filico; e quindi cotelle nouze ethicati ono erano da dacquilar escita, o l'ittelfe doti legate - Ut fi major quinquagneraria minori feragenario autoferit, mili es res ad capinals herefitates di legates dotes periment, itaque mortus maltires dos catuca evit (d). E quivi Ulpiano iffetio loggiupaendo ripete-quod fi major quinquagneria minori feragenario nupferit impar matrimonium atpellatur. S fent. cosf. Calvitiano cavetur non profecre ad capinadas hereditates, è legatas dotes, traque mortus multeres quo scaluca evit (d).

(a) Macrob. lib. 2. 12.

<sup>(</sup>b) Macrob. fatur. 2. cap. 12.

<sup>(</sup>d) Ulp. loc. cit. inflit. cap. 16.

<sup>(</sup>c) Macrob. fatur. lib. 1. cap. 16.

#### De nuptijs Sexagenarij - ex fen. conf. claudiano.

Tyrol coltinito questo fan conjusto claudiano de naptiji fezegenarij, a tempo di ?
Tiberio Claudio, e secondo ci fi preventi Svetonio, o cettle principe aggiugenedo mutò la leg. Pappia Poppea de maritandis ordinibus, per quel che riguarda
questo capitoto, quassicote i lessagenario generare en non possibilito quantico de les riguarda
questo capitoto, quassicote i lessagenario generare en no possibilito quantico de la companio de les riguarda que le guinte de legis a l'iberio Cessagenario generare en no possibilito, abropaviti. E quindi con detto fen consultes voyoles, che se alcun umo maggiore di selfanta anni si prenderie in moglie donna minore de cinquanta, egli riputar si doveste
come se minore foste de i sessato a companio minore mi quinnagenaviam unovem duscrit: perinde kadestan a c se minor sexagista annorum unorum durisfet. E la raspino cella su , perche da tal martimonio prela achue sperari poterar. El
da nati vi su altro sen. consulto Calvisinno, con un capitolo del quale si dichiaravan clinica i sponsiti d'alcun vecchio machio con femmina giovane, non gis di
vecchia semmina con giovane matchio, ope se manima giovane, non gis di
vecchia semmina con giovane matchio, per la medessima ragione, che dal primo spepari poterar, am dat i econdo malla prolis sperar.

E fi nota, e de tutte le cofe fuddette fidd furono moderate, e diffrutte da Gianiano imp, il quale con fua legge permife a ciacuno, fia vecchio, o fia giovane, e concelle la libertà del matrimonio (a) - e così anche è fiato ammeifo col dritto carbonico.

0

#### SOMMARIO.

De optima lege.
Ottima lege s' appellava quella quando fi creava il Dittatore. Indi data la provocazione al popolo fi cefiò dirfi - ottima legge.

2 De ovinia lege. Ovinia lege era quella, che i cenfori doveano da cadauna curia i più ottimi elege-gere, per entrare nel Senato.

### De optima legge.

IL vocabolo ortima legge era un epieco, che si adussava nella creazione del maestro I del popolo, dittatori appellato, a cui si dava un dritto di pensissimo potere; incidi di che si permise la provocazione dat dittatore al popolo, che prima non vi era, si ceivò di dieve o ottima lege - perche si dimininia la posoti de'primi maestri, e Fe-sito a tal proposito riterice - in magistro populi faciendo, qui vulgo dictator appelletur, quam plensissimo positi per inspessione proposito accessiva de proposito riterice - in magistro populi faciendo populare vero provocatio de so magistratu ad populum data est, que antea non erat, destum est dici - ut optima lege - utpote imminuto yure priorum magistrorum.

#### De ovinia lege.

Uefla legge fu fatta da C. Ozinio, e di effa ne fa menzione Feffo, e si vuole, a che i Cenfori aveireo dovuto badare di eleggere i più ottimi per cadauna cur a, e da ogni ceto, acciò nel Senato poteffero entrare. Ut cenfore se somi portiene optimun quanque curitati in fentati legerent. E da questio rivenne, che colevo i quali eran preteriti, o rimossi dal luogo, come tra gli ottimi non eletti, si ri-putavan innominiosi.

SOM-

<sup>( 2)</sup> Leg. 2. fancimus 27. cod. de nuptijs ,

# SOMMARIO.

1 De pace Carthaginensium .

Rogazione fatta al popolo, se la pace co Cartaginest si dovesse accettare.

2 De pace Macedonica . Rogazione data al popolo, fe accettar fi dovesse la pace con Filippo Re di Macedonia .

3 De pagana lege . Pagana lege fu un superstizioso instituto, cioè, che le femmine non potevan andar filando per strada, e perche.

4 De Papirio pretextato . Papirio pretestato , sua istoria, ed onore fattogli dal Senato .

5 De parricidiis.

Delitto atroce del parricidio, che contiene molte perfone congiunte, e fue pene; 6 De patriciis.

I patrizi abitar non potevano il campidoglio . 7 De patrum auctoritate.

I patrizj prima di chiamarsi i comizj dovean i magistrati dal popolo eligend approvare .

8 De patrum connubits .

La plebe trattar porea i connubi co patrizi) , non oftante il primo instituto delle XII. tapole . I tribuni della milizia promiscuamente si creavano dal ceto de padri, e della plebe.

o De peculatu. Peculato fi commette nel peculio pubblico , facro , o religiofo , e fua pena . Peculato fi commette nel fonder l'oro, e l'argento fe s'immifchiaffe altro metallo,

e fua pena. Rogazione fatta al popolo di perquirere e riferire in Senato qual danajo tolto fi

toffe dall' erario del Re Antioco . so De pecuniis ob rem judicandam captis. I giudici i quali per danajo vendeano la giustizia furon al giudizio sottoposti.

II De ponis contra celibes .

Pene costituite conero i celibi, indi abrogate da Giustiniano imp. Premi costituiti a i maritati, ed a chi avea figli, & vid. per tot.

12 De peregrinis.

Peregrini quali fossero , e furon espulsi dalla Città di Roma, 13 De Pessinuntio Sacerdotio .

Pessinunzio Sacerdote di Cibele su privato del Sacerdozio, ed investito Brogatare Gallo-Preco.

14 De petitione hereditatis .

L'eredità la quale caduca fosse divenuta, si deferiva al Fisco, e costui agiva contro il possessore .

Azioni del fisco contro i possessori de' beni caducati, quando, e come, e vedi per tot.

15 De piratis persequendis , Pirati jurono persequitati da Ca. Pompejo per commissione della Resubblica , e con le facoleà necessaric .

16 De plagiariis .

Delitto di plagio, qual fosse, e sue pene .

17 De

17 De plebiscitis .

I plebisciti di offervare tutt' il popolo fu obbligato .

13 De pompejanis. I pompejani interdetti furono aspirare agli onori della Repubblica.

Cn. Pompejo fu decorato dalla Repubblica, e come .

20 De Pompejo .

Confolati confermati per altro quinquennio .

21 De præscriptione quinquennij in accusatione aperti testamenti .

Accufa dell' apertura del testamento di quel padrone , ch'era stato ucciso in casa , durava per cinque anni .

22 De prætoribus.

I pretori al num. di quattro elegger si doveano un anno sì, e l'altro no. 23 De provinciis,

Provincie

) ed altre cariche eivili , o militari , nella divifione de governi vario Prelidati Confolati, o) disposizioni furun date . Prefetture

24 De proferiptis.

I beni de condennati e proferitti si vendeano come spettanti al fisco, e senza pretenzione de figli.

25 De provocatione, & libertate populi .

Libertà del popolo romano definita con molti flatuti , & vide per tot.

26 De pueris impudicis.

Delito di fotomitica venerea azione, proibito, e fue pene .

De pace Carthaginenfium - ex leg. Acilia Minucia.

P Rofeguendosi la guerra tra i Romani, e'Cartaginesi, per parte di quest' ultimi z furon dati progetti di pace. E trovandoli tribuni della plebe M. Acilio, e Q.Minucio nell anno 551. ab u. c., fott' il confolato di Cornelio Elio, dandone rogazione al popolo, con la leg. Acilia Minucia - de pace Carthaginenfium, interrogarono il popolo, se accontentise, che il Senato giudicasse di accettarsi o no la pace co Cartagineii; chì dovene quella trattare, e chì I elercito dall Africa dovesse ricondurre -Vellentne , juberentne , fenatum decernere , ut cum Carthaginenfibus pax fieret ! & quem eam pacem dare, quemque ex Africa exercitum deportare suberent. Il popolo concorrendo nell'inclusiva ritpose : uti rogas ; e su destinato P. Scipione tanto per trattar la pace , quanto per riportarne l'efercito (a) .

#### De pace Macedonica - ex leg. Martia Atinia .

FU data altra rogazione al popolo su la pace con Filippo Re di Macedonia con la 2 leg. Martia Atinia - de pace Maridanica nio tribuni della plebe nell'anno 557. ab u. c., fotto il confolato di Furio, e di Claudio , e con esta , fu interrogato il popolo - Vellent juberentne cum rege Philippo pacem elle? E tutte le trentacinque Triba uti rog as sufferunt (b) .

| Tom. II.          |     | L                 | De |
|-------------------|-----|-------------------|----|
| (a) Liv. lib. 30. | 4.1 | (b) Liv. lib, 33, |    |

### De pagana lege.

3 A legge pagnus fu ella una legge faperfiziofia in alemi luoghi dell'Italia, vu dire, che le femmini camminado per firada non pouvan andar filando, na il suo feoverto affatto portare, perche la loro azione alla fiperanza d'ogniuno a opponeva, e fipecialmene a i fruit della terra - Ne muliera per itinara ambiantet torquesti fufor, aut omnino detellos ferant, quoniam atverfatur id omnium fpei, pracipur frugum (a). La colà n, cè d'inperfiticio a, e ridicola.

# De Papirio pratextato - ex fen. conf. Pratextato.

Vefto fen. conf. fu fatto in onor di Papirio ancora impubere cognominato Pretellato. L'origine s' ascrive ad un se tivo ritrovato del giovine:to, per mantener falva la fede, e I filenzio. Fu coffume in Roma, che i Senatori nel Senato entrando portaffero i figliaoli loro con la toga bianca, con fafcietta parparea all'eftremità della circonferenza, che s'appellava presefta; velle, che adsfavan i giovanetti ingenui, e nobili, fin a i quindeci anni, e le pulcelle fin a che si menavano a mi-rito, per augurio di virtà, e buoni progressi. Or trattandosi nel Senato una causa grave, e di fomma confeguenza, e non effendosi decifa, fu differita pe I giorno appresso, con prevenzione d'osservarsi persetto silenzio fin' a chè definita si sosse . La madre di Papirio curiofa all'eccesso, volle saper dal figlio ciocche fatto si era nel Senato in sì lunga dimora. Il figlisolo le rispose, che non gli era lecito, nè dir si potea per comando del senato istesso. Da tal negativa la madre più s'accese, e più avidamente s' impegnò volerne saper la cagione, ed anche con la violenza. Allora il figlio alle importune materne premure s'avvalfe d' un lepido ritrovato, e le diTe; che in Senato si trattava importantissimo affare, se soste più utile alla Repubblica che un uomo aver dovesse due mogli, o pure una moglie due mariti : Ciò uditosi dalla madre, fpaventata dalla novità, timorofa della contraria decisione, ed ambiziofa di superar un punto per le femmine molto convenevole di dover e le aver due mariti , in un tratto tremante e follecita uscendo di casa si portò in giro per le altre matrone, e le invitò alla comun difefa; ond'è, che nel giorno appresso si vide un numero eccessivo di madri di famiglia comparir in senato, e tutte lacrimanti ad una voce gracchiavano, che a cadauna di loro due mariti convenivano, non già al maschio due moglj . I Senatori attoniti della sfacciatagine delle femmine , pieni di meraviglia non sapevano che significasse la lor dimanda; ma Papirio sciogliendone il nodo , conferì quanto avvenuto gli avea , e quel che indi era fucceduto , che il tutto riusci a farsata. Or il Senato conosciuto avendo la fedeltà e l'ingegno del giovinetto, flabill con fen. confulto, che nel fenato non più entrati foffero ragazzi co" gadri loro, alla fola riferba di Papirio, al quale fu anche dato il cognome di pre eftato, in grazia di quella prudenza, ch'ebbe di tacere e di parlare in età immatura - Ut pueri prategiati deinceps cum patribus in euriam non introirent prater unum illam Papirium , utque ei puero postea pretestati cognomentum honoris gratia imponeretur (b).

# De parricidijs - ex leg. Pompeja.

5 L A leg. Pempeja de parricidijs fu pronunciata da Cn.Pompeo, il quale confiderando la la lege decile more majorum per la dipendenza di quella legge decile decile decile decile decile decile

<sup>(</sup>a) Plinius lib. 28. cap. 2. in fin. .... (b) Gell. lib. 1. cap. 23., &

delle str. tavole qui parantem necaffie appur obmitio Ge. che colui il quale recaffe la morte a i cognati o sifini, che li contenegono fotto nome di genitori, o, figli, o pure il fratello, o la forella, luccifore che prima foffe baflontao con fanguinee bacchette (eran quelle fatte da arbsili o cefpugli a color di fangue) indi cucir it doverle in un facco di coiro, afficme con un cane, un gallo gallinacio, una vipera, ed una fefinia, e fi buttate in mare, o nella corrente di qualche fiufte «Ue pui con gantos, yyl affines (yzi parentam liberorumne nomine continentar) fratempue, aut provem accessile, si fanguineias virgis verberatus in culema infarestre viene came, gallo-gallinaceo, vipera, & finia, deimie in mare, vel profluentem proijeneiar, e vedi Modefino (a), il quale afferma, che la pena fuddetta de cofituita more majoram, e vedi macora Flor, epitom. 68, Valer, max. lib, 1, cap. t. Cier, in ovat, pro Sext. Resfro, Comfant, in leg. t. cod. s. parried, e, Gigliniano Inflita de publi judice, s. alia deinde lex; e finalmente vedi ciò che ferivernmo noi nel 3, 39, qui parentem meaglit, parafe, t. v.

# De patritijs - ex leg. Cornclia .

A cit. leg. Cornelia de patrinija, su definita contro i patrizj medesimi da Sest. 6 Zonelio tribuno militare, e colleghi nell'anno 370, ab u. c., e prescriste che niuno de patrizj abitato aveite il campicollo - Ne quis patrielus in Arce, aut capitalio habitaret (6).

De patrum austoritate - ex leg. Curia, G ex leg. Menia.

DA M. Curio Denato tribuno della plebe fu cofituita la leg. Curia de patrum y autorirase nell'anno ego. ab u. e. lori il confolato di M. Falvio Petone, e T. Minio, con la quale fu definito e che perima di chiamari i comis, per i magiltrati eligendi, i padri prellar doveliero la di Ioro autoricà, cio è, di dover approvare que magiltrati qual venifero dal popolo eletti. Ue ante comità magiltratium, patre autores feseute, hoe elè, ue probare le fe discrent: sus magiltratiu quos populus creafpier. Quella legue, Ciera de clar, o ator., l'alerive ad App. Claudio Ceco; e Lirio la riporta a P. Sulpisio; e checchè ne fia, la legge è cera, e ne fa menzione.
Probo de vir, Illufir.

"VI su ancora la leg. Menie, la quale è d'incerto autore, e d'incerto tempo, ce folamente ven menionnate da Giere, for. nie, e da noncrete France, Homani gliene dia Il titolo de patrom audoritare, e metafisicamente voglia niludere al nome, ed alla preta de patriat, tutavoltar uno corrilponde al diegno, o perche la legge è moner.

### De patrum connubijs - ex leg. Canulcia.

<sup>(</sup>a) Modest leg. 9. ff. ad leg. Pompejum de (b) Liv. lib. 6., 6 parricid. Dionys, lib. 4.

soitesta consolare - Ut plebi enm patribus connubiorum jus esset, ut tribuni militum consulari potestate promiscui ex patribus & plebe crearentur (a).

### De peculatu - ex leg. Julia , & ex leg. Petilia .

9 TRa le molte leggi cofituite de C. Giulio Oravio augufto, vii a quella julia-preulaura-con la quale tu fiabilito, che dal peculio facro, religiolo, o pubblico, niuno toito ed occupato avefic cos alcuna, ne la convertire in utili tutto preudente de la convertire de la conv

"Vi in ancora la leg. Petilia de peculatu - determinata da Q. Petilio tribuno della piebe nell' ano 556, du «. fort il condolato di Emilio e di Flaminio » en la quale fi diede rogazione al popolo, fe commetter fi potefie a Serv. Silpitio » preror urbano di peculirere e riterire in fenso, qual danajo prefo, e tolo i fosfe dall' Erazio del Re Auticco», e chi flati fosfero fotto il di lui comando - Velleni juderente ne querature, pur permit capra, abitato, cocalda, ab rege Anticho eft, quique fibcisti imperio fuerant , quod ejus in publicum relatum non eft, cui de sa re Sev. Sulpitius protro urbanus al fensatur referat. E ottu e le triba ammetendo l'inclusiva-uni

rogas - jufferunt (c) .

#### De pecunijs ob rem judicandam captis - ex leg. Pompeja.

10 A Delitto s'afevivea contro quel giudice il quale per danajo venduto aveefte la giu-finitari i, e volendo di questi ari colt. Ca. Pompeio eliggeren ragione, emano legge, che corre fort' il titolo Pompeia de pocunita de remi infrandam captia, e effendo folo confolo, nell'anon 2012. ab u. c., e con esfia dilupto, che di uttur colorro i qual li dal s'econdo confolato di Pompeio fin a quel giorno che su emanata la legge s'avelfero perso donajo, per giudicare e piacere del dance, che se nosfinitario giudicare o piacere del dance, che se nosfinitario di delitto - Ut de iji qui a s'ecundo sino consistatu at hunc usput diomo de rem parliculari me procurinas respisient, quessione officiareterus (2).

#### De panis contra Calibes - ex fen. conf. Perniciano.

11 Oveño fen. conduto Perniciano de paris contra celifor, da taluni vina nanche appellon Perfeiano, perche tato fort il confolato di Pabio Perico e L. Vitello. E. forto qualunque egli patialfe, tu definito anche in feguela della legge delle xizi avole, celifore gli probibento, registrata nel §. 5, della parafasa, 5, che colai il quale intra i fefianta, o colei la quale intra i cinquanta anni non avesse processoria.

<sup>(</sup>a) D. August: de civ. Dei 3. cap. 17. & (c) Livius lib. 38.

Liv. lit. 4.
(b) Ulf. in leg. 1. ff. ad leg. Juliam pecul.

gli, nè contratto avesse matrimonio, benche venissero dopo tal' età dalle leggi assoluti, pure alle perpetue pene del celibato tenuti fossero - Ut qui intra sexagesimum, vel que intra quinquagesimum annum neq. liberos susceperit, neque matrimonium contraxerit, licet infis legibus post hanc atatem liberatus effet perpetuis tamen panis teneatur (a); le pene contro i celibi , ed altresl i premj a favor de' maritati , specialmente di coloro i quali più figliaoli procreati avessero, surono in prima da Augulio conituiti , il quale in simili materie dir folea , che conviene alla natura la mortalità con la perpetua successione compensare; e però chì nel celibato permanea, era com' ingrato alla natura con nota centoria castigato, perciocche ella alla generazione, ed al nascere, giuste leggi provveduto avea (b). Indi ci su la leg. Papia de maritandis ordinibus, con la quale non si dava dritto di fuccessione a celibi ( ciocche perdurò fin a i tempi di Costantino, il quale abolì la cit, legge su questo punto (c) ); com' all' incontro fi davan i premi a' genitori fe avean figliuoli , e ne fa menzione Giovenale fa'yr. . 9. parlando di quella tal moglie , la quale fi rifentiva del marito , che il divorzio intimar le volea . Jam pater es , detimus quod fame opponere poffis . Jura parentis habes , propter me feriberis heres . |

Legatum omne canis &c.

E ciocche fecero i censori in Roma su insegnato da Platone, il quale emanò le seguente legge - Si quis vivat in civitate fine comubio, & egerit triginta quinque annos, fingulis fi de max mo cenfu est, drachmis centum mulcletur; fi de secunto septuaginta ; si de tertio sexaginta , & fi de quarto , triginta - E cost fu offervato da altre nazioni, finche Giultiniano abrogò le leggi e le pene contro il celibato (d).

De peregrinis - ex leg. Licinia Mutia, & ex leg. Petronia

PEllegrini qui s' intendono coloro i quali erano d'altra regione, e dimoravano in 12 Roma ; e di questi trattando vi su la legge Licinia & Mutia , emanata da L. Licinio Crasso, e Q. Muzio Scevola, consoli, nell'anno 65%, ab u. c. con la quale si desinì, che que soci latinì, i quali con ragione eran privi della Citta romana, avendoli già come pellegrini , si forzassero a ritornare nelle di loro Città - Ut socij latini romane civitatis jure privati suas in civitates redigerentur (e)

Vi fu ancora la leg. Petronia de peregriuis prefinita da Petronio Turpilliano, console con Cesonio Petone intorno all' anno 815. ab u. c., e con essa su ordinato, che i pellegrini espulsi fosiero dalla Citta di Roma - Ut peregrini urbe Roma ex-

pellerentur (f) .

De Peffinuntio Sacerdotio - ex leg. Clodia.

E Bbe fufficiente motivo P. Clodio tribuno della plebe di privare del facerdozio 13 della gran madre Cibele un tal Pessinunzio, e conferirlo a Brogitaro Gallo di greca nazione, una coll'amministrazione del tempio di lei ; e però con sua legge Closlia de Pessimuntio Sacerdotio, su deposto il primo, ed investito il secondo - Ut Pessinuntius matris magne sacerdos suo sacerdotio spoliaretur, sanumque illud Brogataro Gallo graco attribueretur (g) . De

(a) Ulrian. in frag. 16. 3. (b) Valer. Maf. lib 2. cap. 4, & Cicer. de legib. 3.

(c) Lag. 1. col. de infirm. pan. calib. (d) Leg. 27. cod. de nuptiis .

Leg. 12, cod. de legitim, hered. , &

Leg. 1. cod. de infirman pan. calib, (e) Afcon. in Cornel. & pro Scauro .

Cicer. de offic. 3. , & in orat. pro Balbo , Cornel . Gc. (f) Cicer. de offic. 3.

(g) Cicer. pro Sext, de arufp. Reipubl.

# De petitione hereditatis - ex sen. cons. Juliano.

14 Di queño (en. confulto Juliano de petitione hereditatis ne fu autore l'imp. Adriano, or cir i confolto di Giulio Balbo, vua con P. Juvenzio, T. Autuio Frontone, ed Arrio Severiano, ed in eifo il tratto de petitione hereditatis; e faper ti dee, che anticamente quell' rerdità la quale caduca diventat foffe, il deferiva at Fifeo, e coftui agiva contro il posiesfore; ond' è, che per faperi di chè cofta, ed in chè tempo potessi el ficto de leu eazioni intituure fu tatto il prefente len, confolto, in cui fu definito; che fe coloro i quali il timuisero eredi avelere ol rerdita difficara didimandatiero i porvioni cadotate, piaque al Senato non entre del prefente del fino s'addimandatiero i porvioni cadotate, piaque al Senato non evolutro anora i padri che lo tiefno observar i doveise in altre limiti cadie e le antequam partes caduce es bonis definati a Ffoo peccentur, hi qui le hereta effe exifimation, hereditatom diffrastrat; plazere, retalle pevule expresio return venditarom a funes non effe estgendas, idempue in finitibus capirs formaticare me apuras non effe estgendas, idempue in finitibus capirs formaticare.

Più piaque al fento definire, che foisero tentir relituire i preazi perventita dalla vendia debensirectanza coloro a quali addamandata le gli fisse Predictà, e foisero flati condennati (e qui s'intendono i poiseisori di buona fede ) non oltaner che detti perzizi o diminuiri, o perduti in loisero, priaccae l'eredita it foise addimandata - tetin placere, a quista heretitas petita fuillet, fi avverjua con quitazama effet, pressa que ad oo revinome se fraetitate ventifazama perconsifica; e et fise anti-

petitam hereditatem deperisffent , aiminutave fu ffent , restitue e debere ,

Puì, colorois quail occupara aveisero alcuneredicit, o beni eredicari, e fapeles rod inon lepetrarghi, if dovelisero come polissioni di mala idee condennure alla reflituzione, non otante che prima della contellazione della lite fi defendelisero an eser tuli - tiom coi qui bona musifiliari, una leienta el fe non pertinere, estenni aste litem contellazione feccini quominia politicenti, perinte con coma alcun staff politicenti and contellazione feccini accominato della contellazione della contellazione della contellazione della contellazione con della formana, con cii becapiti for cro discusti, e fiegue il ten, contello a con della comma con propositi della contellazione della con

usque eo dumtaxat quo locupletiores de ea re facti essent ( teneri ).

B à la fine segue il ten consisto a spiegar il tempo delle azioni sscali, e vol.

e, che ssorie dal gorono della cienza, val dire: salla nonsistazione, o in iseritto, o
per editro stata conteo, gl'inguolti detentori – petitam sscrib chenditatem ex so tempore
exissimantum esserie, quo primum sciente quisque ema se petti. Listo com primum au
et demunicatum esserie, que titterii, aut estitis evocamus esse esserie el di tutto consighar is
dee Ulpiano in leg item bunium 22. ss. de serie, herest, in cui detto sen. consulto và
inferito, e concorda la seg. 1. cod. coss mit, de petit, herest.

# De piratis perfequendis - ex leg. Gabinia.

15 Occha legge Gabinia de piratis perfequentis fu stabilita da A. Gabinio tribano de della plece nell'anno 595, ab u. c. tott'il confolato di Metello, e di Marzio. Onesso Gabinio è quell'itteiso che in conide con Pirone. Egli avuo avendo il confolato nella Siria, discacciato Cappadoce, restitui il regno a Polomeo. Egli i refe troppo noto per le inimicizie contro sicerone, e per il singolar stovore di Pompeo. Egli adanque defini la cit. legge contro i Pirati, e volle che la guerra contro i modelimi si commenciese a Cn. Pompio per tre anni ; che costila aveile la pocerla in tutt'il mare di quà dalle colonne d'Ercole, val dire, di quà da'monti chiamati

Calpa, ed Abila, ed anche nelle markime provincie per quatrocento stadij lontane dal mare, e d'imperare a i Re colà abitanti, a i presidi, ed a i presenti di quelle città, acciò lo coadjuvassero in tutte le cose necessarie nel prosseguo della guerra a lei commessa. Un ebollum adversias piratas Cn. Pompeto in trientima ita massiaretus, at toto mari quod est intra columnas Hercussis, 6 in marismis provincipis often est quadrigentessimom a maris stadium potessarie haberes innereanti regious, persidides y civitatibys, sul presulo marismost ad ejus belli admississamom mecssarie purarente (a).

### De plagiarijs - ex leg. Fabia ...

Uelas lenge Fabia, e nelle pandette Flavia de plagiarijs fu pubblicata da Q. 1,6 Fabio Lione, e da M. Claudio Marcello confoil aell'anno gyr. ab u. c., e con effa fi preferirle, che colui i qualte nafeonderia claun amos ingrao o, o liberino, e contro voglia di bii lo tenefie ligato, o cientemente con dolo malo lo comprafe; e da neche chi in cadama di detec cole for combile; o pare coli il quarte preference de contro de la comprafe de la cole con esta de la comprafe de la cole, con la crea altiena, acció dal patrone, o pariona fuggitiro de la cole, con esta de la cole, c

cio, penaque reunicia Jamuciar (b).

E qui è da veririti che quell' antica pena pecuniaria andicele in difulo, ed oggi colui il quale di tal delitto venifie convinto dee este punito pro modo criminis;

ci pierunyue in metallum dammatiar e), e con più difunzione e la coltitiuzione e
di Diocletiano leg. 7, cod. sociem titalo, e l'altra di Coltantino in leg. 1, todi cho-

dof. at leg. flaviam de plag.

Più a ammie, che quei tal fervo il quale finiti deline commeffo avoffet, per cui il padrone glieri avei e data la pena, non fi possie manunettere anche in pena del fuo misfatto, fe non dopo lo fipicio d'anti diece - item fevus qui piaglium admifet, pro quo dominus penami intulti, the intera decen annon manuniterretur (d). De fervi poi alieni ritenuti contro la Ieg. Fabra, vedi Paolo Sent. 5, 7, , e vedi chè ne differo il quiecconfutti nelle pandette.

De plebeis magistratibus - ex leg. Publicia l'atoria - vide - de magistratibus.

De plebiscitis - ex leg Horatia valeria = & ex leg. Hortentia.

I L preggio , e la preminenza de plebifciti fin dalla prima antichità ebbe il fuo luo-17 go, ed in conferma di quello s'incontrano due leggii , una Honatia Valeria de plebifcitis coltinità da M. Orazio , e la Valeria , canoli , nell'anno 50.4, ab u. c., con cui fu rifoltuo , che tutto ciò che fi farebbe dalla plebe per esaluna Tribu degretta o, il popolo d'ofiervare fosit cenato a de quat tributan plebi juffiglie; populus .

tene-

<sup>(</sup>a) Pedian. in Cornel.

Villeys the 2.

Dio, lib. 2.

Plutar. in Pompo, & (c) Legalt, od. ad leg. Flaviande plagiar.

Plutar. in Pompo, & (d) Leg. vs. fi. de manum., & (d) Leg. vs. fi. de manum., & (d) Leg. vs. fi. de manum.

tensretur (a). L'altra Hortentia - de plebifeiti definita da Q. Ovcenfio, dittatore, nell'anno 467, do u. c., e con essa preferisse, che quelle leggi le quali la plebe varebbe coltituite, tutt' il popolo ad cieguirie sosse obsenzia partizi se ne crectean clenti - Ut e so jure quod pleba statuiste, nomes quivites tentrentur, cum antes patrizi son tenerentur (b). La sudoteta legge si parimenti preferitata da M. Orazio nel 504, come sopra nonammo, e confermata da Q. Publisio nel 314, e vecdi alla voce de leggous in preferentia confermata da C. Publisio nel 314, e vecdi alla voce de leggous in preferentia de M.

# De pompejanis - ex leg. Hircia.

19 Uesta legge su contro i Pompejani preseritta da A. Hircio che indi si morì aspirare alle dignità della Repubblica - Ut Pompejani ad dignitates non admitterentur (c).

### De Cn. Pompeio - ex leg. Ampia Labiena.

19 IN onor di Cn. Pompeio fu proficrita la cit. legge da T. Ampio, e T. Labino, tribuni della plebe, nell'anno 692, ab e. fost il conolato di Metallo ed Atifanaio, e contiene, che Cn. Pompeio tornato effendo victorioro dall' Afia fe gli dovefiero gli noori del trionfo, co gliucchi circensi, con la corona d'oro, co dogn'altra venerazione the fosie in uso darii ai trionisanti. Die Cn. Pompeio victor ex Afie, ludit, circunfibus, corona avera, C omni ciutti triunphantum uteretur (3).

# De Pompejo - ex leg. Trebonia.

so TRebonio per togliere la potestà al senato di mandar i successori nelle provincie, con sua legge dispose (come se in persona di Cefare confermandogli i impere nella Francia per un altro quinquennio ) che que consoli i quali si trovavano nelle provincie della Siria e della Spagna, ivi sermar si dovessero per altri cinque anniUt estitem conquistius Syria de Hispanie, provincie in quinquennium das entre (c). La suddetta legge è relativa a Pompeio istesso, come quello che si trovava console nella Siria.

#### De præscriptione quinquennij in accusatione aperti testamenti ex sen. cons. Statiliano.

22 IL ten. conduto Statiliano, da altri chiamato Moniziano de preferiptiona paziopura nii pia ecceptitone aperi inflamenti la tatva a tempo di Augusto nell'amono 705, ad acc. in feguella d'un altro fen. confulto denominato Silaniano, in cui fi probib l'apertura del tefiamento di quel ta lapdrone, che in cafa lua fofic fiato uccido, fe prima 
trattata non fi foffe la caula de iervi , e chi il contrario praticato aveffe, a varie pene 
fu fottopolto. Con quello fen. confulto al fi incontro fi defini il tempo di cinque anni

de cum effet .

Transacti Gongle

<sup>(</sup>a) Livina lib. 13., 6
Diony, lib. 2.
Diony, lib. 2.
(b) Plin, lib. 16. cap. 10.
Flor. epit. 11.
Gell. lib. 15. 27.
Pompon. leg. eff. de origine jur. f.dain.
(d) Velleyus lib. 2.
(e) Plitar, in Pompoje.

a poter dare l'accusa dell'apertura di tal testamento, cioè a dire, in quanto alla confileazione de' beni , non gia sù l'accufa contro gli uccifori , la cui azione per fempre era permessa, o almeno durava per anni venti - Ut in cognitione, id. accufatione aperti testamenti ejus, qui a familia sua occisus esse dicetur, ante habitam de familia questionem, quinquennij tempus constituatur ( ad accufandum ) (a) .

#### De prætoribus - ex leg. Bebia.

A leg. Bebia de pretoribus, fi vuol emanata da Cn. Bebio, e non cofta del tem-22 I po . Con effa fu determinato, che un anno sì, e l'altro nò, elegger fi dovef-Sero quattro pretori - Ut alternis annis quaterni pratores crearentur (b).

De provincijs - ex leg. Sempronia, alijsg. ordine describendis.

TElla divisione de governi delle provincie sottoposte all'impero romano, sian de 23 consolati, presidati, presetture, o altre cariche civili, o militari, varie leggi e varie dilpolizioni , fecondo l'emergenza de casi , in varj tempi furon date , delle quali facendone la cronologica collezione, fiam a riferire, che.

Vi fu la leg. Semprouis de provincijs decernendis emanata da C. Sempronio Gracco tribuno della plebe intorno all' anno 630. ab u. c., e con esta su ordinato, che il Senato prima de' confolari comizj in ciascun anno stabilisse a suo arbitrio le provincie, a i confoli destinande, per indi metterle alla forte, come per l'addietro far si soleva prima o dopo costituite, ed anche dopo cominciato il consolato. Ed in oltre fu ordinato, che si come prima da tribuni si potea intercedere per essi, così non gli fosse permesso per l'avvenire - Ut senatus quotannis ante comitia confularia. designandis consultous provincias arbitratu suo decerneret, quas deinde insi designati inter se sortirentur, quod, ante vel post designatos, vel post initum consultatum facere folebat: pretered cum antea fenatus decreto per tribunos intercedi possei, ne deinceps liceret (c).

Vi fu la leg. Cornelia de provincije profferita da L. Cornelio Silla , dittatore , e console, intorno all'anno 673, ab u. c., e con esta su definito, che gli ofici provinciali foffero annali, coficche nuno poteffe governare in provincia più del tempo

d'un anno - Ne quis rlus anno provincie preesset (d).
Vi su la leg. Julia de provincis : pubblicata da C. Giulio Cefare : dittatore ; intorno all' anno 69r. ab u. c., e con esta fu determinato, che le provincie contolari conceder non il potefero le non per un bienni; e quelle prevorante conicidente per un anno - Ne provincia pretorie plus quam anum, neu plus quam biennium confulates obtilierem (c).

Vi fu la leg. Clodia de provincijs, costituita da P. Clodio tribuno della plebe, interno all'istello anno 695. ab u. c., e con essa su risoluto, che il consolar impero della Siria fi commetteffe a Gabinio ; quello della Babilonia a Perfa ; e quello della Macedonia, Achaia, Teffaglia, Grecia, e di tutta la Boezia, a Pisone; e partendo costoro coll'efercito in quelle provincie, dal pubblico Erario se gli somministraffero le spele - Ut Gabino Syria; Babylon Perfe; Piloni Macedonia, Acha-? - Tom. II. ia, Thef-M

(a) Leg. in cognitione 13. ff. ad fen. conf. Silan. (b) Livelib. 40. &

Feftus in verb. rogat. (c) Cic. pro domo, in Vatin., & de prov. conf.

189 PRO AN

Salluft. in Jugur. (d) Cicer. ad App. lib. fam. 5. (e) Cicer. philip. 1. 3. & 9.

Dio. lib 243. 1 gench was

Light as come

ja , Tesfalia , Grecia omnisque Boetia pro consulari imperio mandaretur ; ijeque cum exercitu in eas provincias itaris , pecunia ex erario attribueretur (b) .

Vi fu la leg. Pompeia da provincija, fubilita da Cn. Pompeio, confole con Q. Cecilio nell'anno 701. eb v. c., e con essa fu ammesso, che la provincia della spagaa gli si prorogasse per un altro quinquensio - Ue sibi. Hijpania provincia in altre

tum quinquennium prorogaretur (c) .

E vi fu il fen. consulto Claudiano de provincijs consularibus fatto sott' il coalolato di L. Paolo, e C. Marcello nell' anno 703. ab u. c. ed ebbe la fua origine, perche M. Marcello delle provincie consolari fatta n'avea parola nel senato , e però que Padri conchiusero : che L. Paolo , e G. Marcello consoli entrando nella carica del magistrato, giorni prima delle calende di Marzo successivi al di lor governo, riferir dovessero in senato gl' interessi delle consolari provincie, nè prima di tal tempo, ne altro affare giontamente si proponesse, perciocche ne giorni comiziali si sarebbe tenuto il senato, e'l tutto definito con sen. consulto; e quando ciò da' consoli eseguito ii fosse, si permetteva che delli 300. giudici, sei se a eleggessero per doverlo occorrendo conferire col popolo , e con la plebe - quod M. Marcellus conful verba fecis de provincijs consularibus, de ea re ita censuerunt, ut L. Paulus, & C. Marcellus con-sules quum magistratum inissent ante dies ex Kalendis Martijs, que in suo magistratu future effent , de consularibus provincijs ad Senatum referrent , neve quid prius ex calendis martijs, neve quid conjunctim de ea re referretur a consulibus , utique ejus rei caussa per dies comitiales senatum haberent S. Q. C. sacerent, & quum de ea re ad se-natum reservetur a consulibus, corum qui in trecentis judicibus essen. sex adducere liceret , si quid ad populum plebemve lato opus effet (d) . E su le cose riferite vedi de magistratibus - ed ivi in leg. Julia, & alibi .

# De proscriptis - ex leg. Valeria , & ex leg. Cornelia .

Vi fu parimenti la leg. Cornelia de profeziptis, da L. Cornelio Silla definita, con cui volle, che i figli de condennati non aveisero dritto di pretendere i beni paterni perche dal fifeo acquilitati e Ut profeziptorum liberi, bonoram petendorum non della consultati e ul profeziptorum liberi, bonoram petendorum non della consultati e ul profeziptorum liberi, bonoram petendorum non della consultati e ul profeziptorum liberi, bonoram petendorum non della consultati e ul profeziptorum liberi, bonoram petendorum consultati e ul profeziptorum consultati e

State privarentur (f) .

# De provocatione & libertate populi - ex legib. Valeriis .

25 Ucfta Isg. Valeria - de pronocatione, & libertate populi, fu cofitiuita da P. Valerio Paplicola, folo confole, per la morre di Brigo di lui collega, aell'anno 245. abs. c., e con effa fabiliti furnon molti captolis, che contengnos, cioè: Che la provocazione, o fia appellazione dar fi dovetile al popolo contro le fenemate di tutti magilitati.

Che

<sup>(</sup>b) Cicer. pro domo, & in Sext. (c) Dio. lib. 38.

Plutar. in vit. Pomp.

<sup>(</sup>d) Calius epift. at Cicer. lib. 8.

<sup>(</sup>e, Cicer. pro Sext. Rafcio.

Che niun magistrato, contro la provocazione al popolo, tentasse di bastonare, uscidere, o costituire pecuniaria pena contro alcun cittadino romano.

Che niuno aver doveste imperio in Roma, se non colui al quale veniste dato dal popolo; e colui il quale prendesse consiglio d'occupar il regno, divenisse sacra la persona, una co' di lui beni.

Che colui il quale affumesse il magistrato, fenza il comando del popolo, soggetto

fosse alla pena della morte. Che le pene pecuniarie consister dovessero, le più maggiori, in cinque bovi, e

due pecore.

Che le pubbliche rendite si depositassero nel tempio di Saturno, e si costituissero due erari questori.

E che la plebe esente fosse dalla prestazione de' dazi , e de' tributi .

La legge su questa: Ut adversus omnes magistratus, provocatio ad populum esset. Ne quis magistratus civem romanum, adversus provocationem, verberare, necare,

aut pecunia mulclare vellet . Ne quis Rome imperium haberet , nist cui populo datum esfet , sacrumque esset cum

bonis caput ejus, qui regni occupandi confilia inisset. Ut capitale esset, qui injussu populi magistratum adisset.

Ut quinque bovum , & duarum ovium , mulcta major effet

Ut publica pecunia in ade Saturni reconderentur, duoque Erarij quaftores crearentur.

Ut plos a portoris. Et tributs preflandis libraretur (a).

Vi du ancora altra leg. Valeria - de provocatione, prentaita da L. Valerio confole con M. Orazio nell' anno 304. ab u.e., e con essa fu disposto, che crear non si petesse alcun magistrato, senza dars l'appellazione al popolo, chi mai lo creaite, che impunemente foste ucesso. La cui uccisione aver non si doveste a colpa capitale. Ne quis ullum magistratum sine provocatione erearet, qui creasse, um jusque fasque algio acti di, neue a caedes capitalis nozia shaperur (b). In quell' littello anno su emanata la leg. Dutita - de magistratibus, che si può vedere al suo 1000. E si noza, che questa legge, anche Orazia vien appellata.

E vi fu parimenti altra leg. Valeria — de provocatione, finbilita da M. Valerio confole con Q. Appulejo nell'anno 632, ad usc., e con esta fu determinato, e ne colui il quale appellasse al popolo, non poesse esse hettato con verghe, ne condenna to a morirer; e le alcuno il contrario facesse, la passava male. Ne qui qui provocasse contrare previou exercette i, squis advisua e seigle, improbe jastimum (e). E qui si mota, che le suddette leggi al popolo vantaggiole, da un'illesia fameggia suron profestrie; e vedi le leggi decemviralis registrata ne 85, 24, 4, 5, 86.

della parafrafi II.

# De pueris impudicis - ex leg. Scantinia.

Otela les, Scantinia de pueris impudicis decorofamente su emanata de C. Scan costituio tribuno della plebe, con la quale cercò di riparate al maledetto vizio de padiconi, edefini, che colui il quale elercitaffe prepofera venere, o pure chi l'altrei pudiciain follecitaffe, o la fua profitiuiffe, che alla pena di dicen mila fefterzi fotte tenuto. Use qui prapoficame vel aduesti, ved averi puenere accruiffer, ved qui altrenam pudicitiem folicitaffent, aut fuam ipfi profitiuffent, pena decem millium numum commente de la correctation de la corr

(a) Liv. lib. 2.

Dtonyf. lib. 5.

Pompon. de orig. jura.

Valer. lib. 4. 1.

(b) Liv. 3. Dionif. lib. 10.

Carlot Google

correntur (d). Indi a quell'indegnissimo mistaro, gl'impp. cristiani e' imposero la pena di morte, e i primi a costituirla surono Costante, e Costantio, come si vede dalla leg. cum vir nubit. cod. ad teg. Juliam de adult.

#### Q

#### SOMMARIO.

1 De quarta fideicommissi retinenda .

Quarta su i beni sedecommistari spettente agli eredi siduciari, e come . Sen consulto Pegasiano consuso col sen cons. Trebelliano, a cui su data l'autori-

tà, e come. 2 De querela inosficiosi testamenti.

Querela de inofficiolo testamento compete quando contra officium piecatis i proffimi congionati venissire ingiussamente preteriti, o eseredati, & vid. per tot.

3 De quastione familie.

Il padrone quando fosse stato ucesso in casa, la causa contro i servi tractar si dovea con pubblico giudizio.

Il testamento del padrone ucciso in casa non si dovea aprire se non esaminata la causa de servi, ed eseguita la pena, e perchè.

4 De quæftoribus.

Questori eletti al num, di 20, per conoscere i giudizi pubblici s ed appellati furom questiores parricidis. 5 De Quin: Metello.

Qu. Metello ebbe l'interdetto aque & ignis, ma poi fu richiamato in Roma.

De quarta fideicommissi retinenda - ex sen. cons. Pegasiano.

OUesto sen cons. Pegasiano - de quarta fideicommilii retinenda, fu stabilito a tempo di Veforfiano imp., fott'il confolato di Pegato, e Putione; e I di lui principio e progresso fu questo, che anticamente si intituivano i sedecommessi con parole deprecative, o all'erede fiduciario dirette, o ad altri alla fede de quali fi commettea; ciocche da niun vincolo di legge, ma dall'onestà, e dalla fede del commeso dipendea (e). E come s'incontravan esempli d'impuntualità, e di persidia, vi fa în prima Gefare augusto, il quale di simili cofe a i confoli la cognizione commife, ed anzi in appresso l'affare passò sotto la giurisdizione del magistrato, in modosche ne fu coffituito il particolar pretore, che fu appellato il pretore fe lecommetfario . E perciocchè la reftituzione de'fedecommessi non più dalla volontà dell'erede fiduciario dipendea, ma da una certa necessità di legge, intorse quistione, cioè che non conveniva all'erede aver il pefo delle obbligazioni ; ed il fedecomme fario godere tutt'il comodo, e quindi si viddero tralasciati i testamenti, ed in contegnenza perduti i fedecommessi, per la qual cosa vi s' interpose un sen. cons. Trebelliano appellato, con cui si prescriste, che qualora restituir si dovene l'intiera eredità tasciata per testamento, tutte le azioni una co comodi ereditari che compete lero all'erede, dovessero al fedecomme Tario passare (f). Ma ciò non ostante gli eredi siduciari cercando sfuggire quelle molestie, che gli venivan addosfate a credenza, riculavano

<sup>(2)</sup> Juven, fat. 2. Sveton, in Domitian, Cicer, philip, 3.

Valer. lib. 6. 1.
(b) Instit. de sideicom, hered. in princ.
(c) Instit. eod. sit. 6. restituta autem.

di adire l'eredità perche niun utile ne riportavano; e però fu fatto un altro fen conf. Pegafiano chiamato, che è quello di cui fi tratta , col quale si permite all'erede di poter detrarre la quarta parte de beni , alla di lui fede commelli , e con tal fen confulto si vide estendere la legge falcidia da i legati anche a i fedecommestr univerfali (a) . Con quest ultimo ten consulto niente si trattò delle azioni ereditarie , onde fu d'uopo interporti alcune ttipulazioni tra l'erede e'I fedecommellario , accio l'urile, e'l danno pro rata ad essi s'appartenesse b). E comecche le dette stipulazioni talvoita ingannevoli riulcivano, piacque all'imp. Giuftiniano de riferiti due len confulti farne uno, e rigettando il Pegafiano diede tutta I autorità al Trebilliano, e volle, che all' erede falva fore la quarta fopra i beni fedecommifari, che tenato fone di adire l'eredità, e che le azioni ereditarie, divider si dovessero pro rata tra lui e'l fedecommetiario istesto (c). Ed anzi tecondo le ultime costituzioni, se l'erede adir non voleffe l'eredità , nè della quarra fone contento , mancando i coeredi o i fofrituri fosse permesso al fedecommessario l'eredità adire (d). E per quel che importa ordinativa del cit. fen. contulto Pegafiano, eccone le fue parole fecondo Ho:mani - Ut ei qui rogatus effet heresitatem reftituere, perinde liceret quartam partem retinere, utque ex lege falcidia ex legatis retinere conceditur, quam si retinuisset, tum omnes actiones que in heredes heredibus dari folent , in eum eique darentur . Is autem qui partem hereditatis ex fideicommifo receperet, legatarii loco effet, hereditatifque tum commoda tum incommoda inter heredem & eum cui relique partes effent restitute , communicarentur, interpositis stipulationibus, ad exemplum partis, & pro parte stipulation num . Sed fi heres feripeus herenitatem adire recufaret , ob id quod diceret fibi eam sufpectam effe quali damnofam , postulatu ejus qui restituere rogatus effet , juffu pratoris adiret , totamque reftitueret , itaut ei & in eum qui reciperet hereditatem actiones darentur (e) .

# De querela inofficiosi testamenti - ex leg. Glicia.

S' vuole che que la legge Gliefa de retione infueente querele, inofficiosi testamenti organismente de la M. Glaudio Gliefo, dittatore, ma vi è contratto rea gli intendenti, così per l'autore, come per la tras d'ejiene. Ultimamente vi fa Guipelo (s) il quale scriffe , che la querela de inofficio fo testamento trae il suo principio dalla cit. les, Gilicia, appoggiato alla leg. 4. ff. de inoff. testam, delle pandette storentine, Fin-fortzione della quale si nota a Caio as leg. Gileiam, con la disposizione, che non est conferniendam parentibus qui injuriam alvessas liberos suos estamento inducunte, e quindi ne trae la ragione, che avendo feritto Caio ad legem Gliciam, se ne potesse per essa indurre la querela. Ma ciò non ostante non è ficura la proposizione, mentre Hotmani (g) softiene non effervi stata la detta legge Glicia, e che la querela de inofficiofo testamento piurtosto da confuetudine, e da configli de giureconfulti, che da alcun' altra legge certa deriva ; e così la così lecondo i vari fentimenti delle varie fecuole ; è rimalta indecita. Quel ch' è certo ; abbiamo ; che le quercle *de inoficiofa* tellumento ; quando courta officium pietatis i profilmi congional venivano preteriri ; o ingiustamente eseredati, si instituivano nel giudizio centumvirale, come ce l'afferma

<sup>(</sup>a) Inft, eod. tit. 6, fed quia heredes. Ulp. inftit. cape 25. , & (b) Inftit. ibidem .

Paul, fent. 4. 3. (f) Cujac. obfer. 2: 27.

<sup>(</sup>c) Inft. eot. tit. 6. Jed quia flipnlationes. (d) Nov.t. de hered. & falcid. cap.l.in pr. (g) Hotman. de quart, legit, cap. I.

<sup>(</sup>e) Inflit, de fideicom, hered.

Plinio (a), e fi appellavano - querele judicij centumviralis (b). E circa il resto vedi Hotm. Gravin. , ed Einecc. ad leg. Gliciam .

#### De quæstione familiæ - ex sen, cons. Silaniano.

Oresto sen. consulto Silaniano - de quastione familia su costituito ne' tempi di Augusto sott' il consolato di Silano e Dolabella nell' anno 702. ab u. c. secondo Cujacio (c) , e con esso su determinato in seguela di uno de' capitoli della leg. Cornelia de ficarijs & veneficijs, che trattar si dovesse con pubblico giudizio la causa di que fervi , il padrone de quali in cafa fosse stato ucciso , e di quelli s' incende che flati foffero nella medefima caía, e non aveffero preftato ajuto, all infuori degl' impuberi , e convinti fi doveffero all'ultimo fupplizio condennare - Ut de fervis ejus qui domi fue necatus effet , qui quidem fub eadem tecto fuerint , neque opem ei tulerint , nisi qui impuberes fuerint , questio publica habeatur , & convincti summo supplicio efficiantur . Coloro poi che non in cafa , mà altrove trovati si sossero , non altrimenti si dovessero punire, se non quando si provassero intelligenti, e consapevoli dell' omicidio - qui verò non fub codem tecto , fed in cadem regione fuerint , non alicer puniantur , quam fi confeij fuerint . E per quel che fi appartenea al testamento dell' ueciso, si definì, non doversi affatto aprire, o recitare, priacche non si esaminaffe la causa de servi , e non si eseguisse la pena ; e se il contrario si praticasse , vi fu eioè , che gli eredi , o i legatarij perder dovessero ciocche loro fosle stato lasciato, e co il testamento aprisse, fosse tenuto alla pena di cento scudi d' oro - Us quel ad caufam testamenti pertinens relictum erit ab eo, qui occisus esse dicitur, la ne quis seiens dolo malo aperiat, recitet, describat, vel aperiendum recitandum dascribondumque aute supplicium de noxijs sumptum , & questionem de servis habitam , curet qui secus faxit , quod eo testamento ei relictum fuerit publicetur , & in eum qui id fecerit , centum aureorum judicium detur , quod populare eft (d) .

E fi nota, che in tanto il Senato proibl l'apertura del testamento dell'accise, accio il delitto, e la pena cader non fi vedeffe fopra coloro che con dette reflamento venifiero manumesti, e così non macchiar il decoro della libertà con la pena

fervile (e) . E fi nota ancora che dopo detto fen. consulto , altri ne furon fatti de questione familie : tra quali fi numera quello, che fu definito in tempo del confolato di Nerone A. 11. e di Pilone, e cotetto fen conf. tal volta vien appellato Pifoniano (a), e tal volta Naroniano (f), ed altresi Claudiano, perche Nerone da Claudio fu adottato : e si numera ancora un altro che fu stabilito a tempo di Marco imp, di cui si fa menzione nella leg. penul, cod, de his quibus ut întigni .

### De Quaftoribus - ex leg. Cornelia .

4 T A notata leg. Cornelia de questoribus fu emanata da L. Cornelio Silla , dittatore e confole, e con esta fu prescritto, che per supplemento del fenato, fi doveffero venti questori eleggere, per poter esti conoscer i giudizi publici; al cui effetto fi differo quefitores rerum capitalium, ed altra volta quefitores parricidij - Ut niginth questores supplendo senatui crearentur, cui judicia tradiderat (g) .

De

<sup>(</sup>d) Cujac. observ. lib. 18. cap. 6. (a) Plin. epift. 4. 24.

<sup>(</sup>b) Leg. 13. & leg. 17. ff. de inoff. teftam. (e) Leg. 8. ff. ad fen. conf. Silan. (b) Cujac. observ. 1. 18. (f) Paul. fenten. 3.

<sup>(</sup>c) Leg. 1. leg. 13. & 14. & leg. 25. ff. (g) Tacit. lib. 2. ad fen. conf. Silan.

De Q. Metello - ex leg. Appuleja, & ex leg. Callidia .

A Poulejo Saturaino fu tribuno della plebe ; questi nell'anno 155, 46 s. c. cottion 5
una leggie agraria, cioc, che quelle porfeifioni, le qualit C. Mario, là nella Fáncia. difaceriati i Cimbrici, ridotte avea nel dominio del popolo romano, egli fierio
glier avefi divité, e voile, che cialciun fenance re nienque giorni a verfie dovuto
giurar l'oftervanza. E come Qu. Macello Namidico contole, a ral decreto abbidieto non avea, cod interdettorigli l'aqua e l'i fuoco , fu mandato in elilio - Uri Q.
Metello Namidico confuli quad legi upfus agraria, que intra quintum diem jurar in
em jubbasi, non passifici, aqua e cirgai interdirecture (a); e vedi lopra de legius
agraria 5, vi fu in leguela la leg. Appuleja, ove più ettelo fen eracconta l'iforia.
Vi la in appretio la leg. Cellidia e Metello revocando, emantat da Q. Callidio tribuno della plebe, con la quale fu preferito, che Q. Metello fi richiamaffe
in Città, non oftante che fote in etilio, pe, non aver volton giurare do oftervar la
legge di Appulejo Saturaino - Us Q. Metellos qui in Saturaini legen jurare nolarreta ceillo damatuta era; in Civitaton revocarqui (b).

# R

#### SOMMARIO.

De resectione tribuni plebis .

Il tribuno della plebe, volendo, fi potea quell'istesso che avea finito l'impiego eleggere.

2 De regio, & consulari imperio.

Tarquinio su privato dell'impero, e su dato a due consoli con la facoltà regia ; da eleggerst in ciascun anno dal popolo.

2 De regno Cypri .

Cipro , da i/ola fu ridotta in forma di provincia .

Ptolomeo Re di Cipro fu spogliato del regno . .

4 De reis postulandis .

Gli affenti per causa della repubblica non si potevan querelare. Calumiatori, daminata la calumita avean la pena, e se gl'imprimeva nella seconte la lett. K. id. Kalumniator.

5 De re militari .

I minori di 17. anni non eran forzati alla milizia .
I foldati oltre lo fiipendio aver doveano gli abiti gratis .

6 De re nummaria .

Monete, e sue varie disposizioni nel coniarle.
7 De repetundis.

Delisti - de repetundo - s' appropriava contro i magistrati, e come; e surono repressi con moite leggi . 8 De residuis .

I residui , o sian avanzi di danajo, da ssun privato si potean ditenere , ma spendersi per il pubblico , o riporsi nell' Erario.

\_

(a) App. de bell, civil, I.

Gicer. pro Plancio .



#### De refectione tribuni plebis - ex leg. Papiria.

I Uefin leg. Papiria de refectione tribuni plebis fi nota in offequio dell' antichità, c. Papirio cardinata, ma non effequita al dir di Floro lib. 59. Ells fu proporta da ci C. Papirio Carbone, tribuno della plebe, nell' anno 560. δθ u.e., fort'il confolato di C. Lelio, e L. Cornelio Scipione, e conteneva, che fofe permetio di crearfi l'iffic bribuno della plebe, qualora, fivoffer ul te uniona tribunom pelais, yuotrie quisiom vellet, errarei liceret. Ma alla medefima non fi diede efecuzione, l'econdo Floro loc. cit., a € liter, in Lelio.

# De regio, & consulari imperio - ex leg. Junia.

a I alibertà di Rotta riconobbe il fuo principio da questa leg. Junia de regio, & De confideri imperio emanata da L. Giunio Bruto, folo conole, nell'anno 243, eb u. c., con la quale su finbilito: che l'impero si notifeste a Tarquinio: che lui medessimo, con la moglie e sessi, e e se si con la moglie e sessi, e con con la moglie e sessi, e con contra la genet Tarquinia si bandistro da Roma: che chiunque facesse manulato il nome del regio impero, il governo si consersife a due consoli: con la facessit regia, de eleggerti in cadam anno dal popolo nei distributa di conserva del consoli de

# De regno Cypri - ex leg. Clodia.

3 Octefia les, Cledia de regno Cypri, sa definita da P. Cledio, tribuno della ple Le Le De Le Como all'anno de Como a quale fia difficio, sa la lifo di Cipro fi riduccife in formati provincia. Che Prologno R. de Como de Co

#### De reis poflulandis - ex leg. Memmia .

Ucretare que Rei che affenti fossero per cuosi della Repubblica non era permedfo, once via la leg. Montmio de rir possilantia, proficeria da C. Adminio
ribuno della piche i intorno all' anno 633- ab u. c. partire della piche i intorno all' anno 633- ab u. c. proficero per cuosi ella Repubblica, ne contro i medesimi si ricevesse accusa; bena) contro i calunniatori
ri Repubblica, ne contro i medesimi si ricevesse accusa; bena) contro i calunniatori
ri mono-

(b) Vellejus lib. 2. & Plutar.

<sup>(</sup>a) Dionyf. lib. 4. Liv. lib. 2.

s' imponesse la pena, esaminata la calunnia in giudizio - Ut eorum' qui rei rublica caussa abeffent nomina ne in reos reciperentur, & ut calumniatoribus pana, conftituto judicio interponeretur (a) . E si nota, che per questa medesima legge a i calunniatori s' imprimeva nella

fronte la lettera K, che dinotava Kalumniator (b), e ne fa menzione Papin. (c).

# De re militari - ex leg. sempronia.

The rapporto questa legge a materie militari; cosicche C. Sempronio Gracco , 5 tribuno della plebe, con sua legge Sempronia - de remilitari prescrisse, che i minori di diecerette anni non si forzasiero alla milizia , e che gli abiti a i soldati gratuitamente is dasiero, oltre lo stipendio - Ne minores annis 17. ad militiam cogenentur, ut vestes militibus gratuito, & preter stipendium derentur (d).

# De re nummaria - ex leg. Papiria, alijsq. ordine describentis.

CU la materia e formazione delle monete varie leggi in antichità furono costitui-O te, e tra ele, incontriamo, che vi fu la leg. Papiria de re nummaria, stabilita da L. Papirio tribuno della plebe, il quale diipote, che quella moneta affe chiamata come prima era del pelo d un oncia, così da indi in poi coniata si fosse di

mezz oncia - Ut asses qui unciales erant, semiunciales fierent (e)... Vi su ancora la leg. Maria de re nummaria - definita da M. Mario Gratidiano pretore, effendo L. Silla dittatore, e con essa su risoluto, che le monete con una certa ed approvata ragione fi dovestero regolare - Ut nummi certa tum excogitata ratione probarentur - In que tempi licenziofamente si parlava che la moneta era ri-dotta in maniera, e tale sosse, che niuno saper ne potesse il positivo, e pero su promulgata la legge fuddetta, e ne fa menzione Plinio (f), e Cicerone dice effer fiata pubblicata da fu i roftri (g). E fi nota, questi effer quel Mario, il cui capo Catilina portò per Roma, della qual cofa odiofiffimamente ne fu rinfacciato da Cicerone.

Vi fu parimenti la leg. Livia de re nummaria promulgata da M. Livio Drulo tribuno della plebe, il quale permite, che nel fondere dell'argento, s'immifchiatie l'ottava parte di quella moneta di rame chiamata afie - ut octava eris pars argento

milceretur (h) .

E vi fu pur anche la leg. Claudia prescritta da Claudio Cesare, il quale volle, che quella moneta, chiamata Vittoriato, la quale era fiata portata dall' Illirico, e paliava in commercio . si coniasse in Roma coll' istesso impronto della Victoria - Ut victoriatus nummus , qui ex Illyrica advectus , mercis loco habebatur , Rome percuteretur . & eadem victorie nota obfignaretur (i) . E fi nota , che la detta moneta era d'argento e fi diceva Vittoriato, perche fegnato con la vittoria, e valeva cinque affi, in modocche foleva anche appellarsi quinario (k).

De repetundis + ex leg. Acilia, alijsq. ordine describendis.

Delitti de' magistrati, allorche specialmente s' avessero questi preso roba, o danai da' rei, o da' collitiganti, e quindi aveilero loro venduta la giultizia a pefo, Tom. II.

(a) Valer, lib. 6. cap. 7

(b) Cicer, pro Sext. Rofcio . (c) Papin. in leg. 13. ff. de teftih., &?

Leg.1, 6.1. ad fen.conf. Turpil., & Plin. in paragyr.

(d) Plutarch. in Gracch.

(e) Plin.lih. 33. cap. 3. (1) Plinelib. 33. cap. 9.

(g) Cic. 3. de offic. (h) Plin. 33. vap. 3.

(i) Plin. ib. lib. 33. cap. 3. (k) Varro lib. 4. de ll.

e mifura, o pure che s'aveffero prefo danajo dal pubblico peculió, furono flimati travifimi, e punibili fecondo l'energenza de casi; la onde la Repubblica romaper dar freno all'ardense inspordigia de giudici, e magistrati, e per fare che la giufizzia in tutto aveffe il fuo luogo, cofittuì molte leggi, le cui dipolizioni fiam noi a riferire.

Vi su la leg. Acilia repetundarum, emanata da M. Acilio Glabrione, e contiene, che la caute d'edeliti de 'magistrat, e specialmene alorche si ripetraeno da esis quelle somme, le quali illecitamene avessero carpite, si definisfero con una sola
arione, cosseche non si potestero ne ampliare, ne dialatare; e che gli accustacio avessero la facoltà di perquirere, segnare, e produrre i documenti pubblici, e privatativa repetundarum easses una actione absolventeri, idest, un septe reum comperatianri, neque caussam ampliari liceret; item ut qui accustoret constituit affent poressam
haberent literata E publicar E privatas consquiranti, obsperantii sec. (a).

Vi su ancora la leg. Cecilia repetuntairm, cossituità da Q. Cecilio tribuno della plebe nell'anno 601. ab u. e. fott il confolato di L. Marcio, e. L. Maniio, 11torno al qual tempo su anche ripetita la legge Calpurnia repetundarum; e della medessima ne'la mensione Valer. majs. (b), e riferice condennato L. Learulo di cal

delitto, che poi fu censore.

Vi su in sequela la cit. leg. Calpurnia repetundarum profierita da L. Calpurnio Pisson tribuno della puleen nell anno 604, a 8t. c., stotto il consolato di L. Marcio, e L. Maniso, e con essa fu ordinato, che qualora i magistrati del popolo romano, o i di loro communia suesterio perso dannio nelle provincie; contro le leggi, che i danniscati instituendo giudzio in Roma ripetessero il di loro avere – Ut: quibus in provincia magistratur populi romato, commbé comitas, pecunias contra legge sendi pluta e arma provinciarum hominus justicio Roma conflitto fiasa pecuniar argetterent ().

Vi fu par anche la leg. Cornélia - repetundaram - pubblicata da L. Cornelio Silla con la quale fu difordo, che ne fuduit di riscere roba, o danio da imatifirati, il reo potefie il giuddo in altro giorno differire, ne tal cauta con un acuta fi potefie definire s. he prefifi fofero i giorni certi a imagifirati provinciali a dover partire in luogo di coloro, a i quali foffero fucceduti: che fi determination de protes a l'infunci del defenfore : e niù, che gli foffe permetio di poter chiudere, e iuggenlara le ferriture del reo, pubbliche e private, con le quali ii poterie meter in chiaro J'accuta ce portarle in Roma, e cotto che fe foiero ferriture depublicati - J'in repetundaram gidico, reu monito comprenditatetter, nec una actione augita abfolvereur; ut cetti dies, provincialibus mangiferatious, quoba foccefium fiste desenda cauta, a prefituri efert, ut legasis fumptu prefriberatur: Ut actafator flever omnitus tellimonium demunitare, precte quam defenfori; item omnita clam offigarese, è litteres omnitus tellimonium demunitare, precte quam defenfori; item omnita clam offigarese, è litteres omnitus tum publicas, sum privistas quivas infettu pofet accu-

satio, prater litteras publicanorum, Romam deportare liceret (d).

Vi la pure la les, Julia rescinatarum, definita da C. Giulio Cefare, con la quale furon fabiliti molti capitoli, cioe, che: a niono il quale fortie in provincia con la pocellà e colli impero, totte permetto di libetirimamente prenderi danazo dal publica prende, a l'infaiori fe forte ad dio di qualche tempo, o per qualche monamo cite ficavete e la poterrià tramandare. Ne cui qui in provincia cum postifica imperiori della poterrià tramandare. Ne cui qui in provincia cum postifica di competito della poterrià tramandare. Ne cui qui in provincia cum postifica di consistenti della poterrià tramandare. Ne cui qui in provincia cum postifica di consistenti della poterria tramandare. Ne cui qui in provincia cum postifica di consistenti della consiste

<sup>(</sup>a) Cic. verr. 2. 3. , & Afcon. in 2.

<sup>(</sup>b) Faler, maff. lib. 6, cap. 11.

<sup>(</sup>c) Cic. 2, de offic.in Brut., & Verr. 5.

<sup>(</sup>d) Cic. verr. 3. & 4. pro pofth., lib.epift.i. & lib. 3. epift. 6. & 10. & Afcon. in ead. verr. 4.

monumentumque capiat (a) - Più, che fol tanto si esiggeste il danajo da colui che se l'aveile prefo, e che veniffe condennato a restituirlo - Ut ab ils exigeretur pecuiui, ad quos ea , quam quis cepetit , qui dannatus sit , pervenerit - Più , che i magistrati partendo dalla provincia, dovessero lasciar i conti in due Città della provincia medetima, a loro elezione, ed anche registrare le copie legali appo l' Erario - Ut magistratus cum de provincia decederent, rationes in provincia duabus civitatibus, que pf maxime viderentur, relinguerent, & totidem verbis ad Ærarium referrent - & vide leg. juliam de provincijs - Più che niuno il quale in provincia avesse l'impero, uscir poreffe dalla provincia medelima, fenza il permelso del popolo, o del fenato, non menaise l'elercito, ne entraise nel regno altrui - Ne qui cum imperio essent, injuf-su populi, aut senatus de provincia exirent, exercitum educerent, bellum sua sponte gererent , regnum alienum accederent (b) , e vedi la leg. Julia de provinc. - Più , che niuno, eisendo in magistrato, o in altri ofici di potestà, curazione, ambascieria, o in altra qualunque carica, o ministerio pubblico, e che niuno il quale fosse della fameglia di cadauno di esfi , ricevelse danajo da chicchesia , per giudicare , decretare, o far cofa più o meno in rapporto al fuo impiego: più, che niuno ricevelse danajo per eleggere, e l'pedire alcun foldato; più, che niuno ricevelse danajo, per acculare, o non acculare : più , che i magistrati urbani si astenessero da ogni fordidezza, ne accettatsero doni, fe non la fomma di feudi cento in tutto l'anno': più che niuno ricevetse cos alcuna, per atsegnar il giudice, o l'arbitro, o pure per doverli mutare, o pure comandare ene così fi giudicalse : più, che niuno ri-ceveise cos' alcuna per far carcerare, legare, o decretare che fi carcerafse alcuna periona; o pure ordinare, che ii foarceraise, o che ii aisolycise; o pure che fi condannaise, o it facelse l'estimazione della lite : più, che niuno accettaise il far aleun opera pubblica, il dare i grani, e prometterli per intieri, pria che folsero perfetti , lecondo le convenute leggi ; e quindi le vendite , e le locazioni per fimili caufe fatte, o di poco, o di molto, s' avedero per nulle, nè in vigor di esse si acquistasse usucapione, nè paisaise agli eredi . Il telto così si esprime .

Ne quis in magificatus, poteștare, curatione, legatione, val quo alio officio, mamere, miniferiore publico, quive ex cohorte cupus curum eft, preuma no bindiendum,
decementumure accipiat, vel quo magis aut minut quit ex officio luo faciat; ne quis
ofi miltem legentum mitenumure sa accipiat; vel do acculantiam, vel non acculantum;
Unque urbani magificatus ab omni forde te esplituratu, pu pius qui munerilor in anno accipiant quam quot fit aurevium centum; ne quis ab judicem arbitetumed dantum;
mutantum, piusomumure ui quitecte; neve of non sandum, non mutantum, non subentume ui quitecte; neve hominom in vincula publica conjetentum, vincientum, 
Vi su-ancora sanciso a questa legge , che que avvocati i quali a perorare alcuna cuuli, a vestero Il modo excedito in bicceveli pil di chee lestrezi, tenuti force alla legge sepsiundarum - Us qui advocati ob caussam orandam danum sexterilum momonosi de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio del companio del companio de la companio del companio d

(2) Cic. epift. 1. ad Q. fratr., & lib. 6. ad (b) Cic. pro posth, in epift. lib. 5. epift. 20.

dum egreffi effent , repetundarum tenerentur (a) - e quivi Cicero 2. de off. dice , che L. Pilone foise stato il primo che prosferì la legge de pecuniis repetuntis.

Vi fu pur anche la leg. servilia - repetuntarum, instituta da C. Servilio Glaucia tribuno della plebe, e con elsa fu ordinato, che del reo di delitto de repetundo fi differi(se il giudizio in altro giorno, giacone prima, o potea e(ser giudicato, o am-pliato, di doversi, cioe, nuovamente riveder la causa, e quindi s' assegnavano venti giorni all' accusatore a provar I accusa, ed altri tanti al reo a poterti discaricare - Ut reus compendinare:ur, cum ave vel judicari primo poffet, vel amplius pronunciari , ideft , ut accufatori dies viginti ad agendim , totidenque defenjori ad de-

fendendum darentur (5) . E vi fu parimenti la leg. Vatinia - de reperuntis - spedita da P. Vatinio tribuno della plebe, con la quale fu dichitrato, che colui il quale reo foise di delitto repe'un arum pecuniarum - gli foise lecito riculare per due volte i coacilj - ut qui re-

petundarum reus effet, ei alterna concilia regicere liceret (c) .

#### De residuis - ex leg. Julia .

D Efidui s' intendono que' avanzi di danai , i quali fossero in mano di qualch'uno , N per re to di fomma maggiore, com' è da vederii nel titolo delle panderte de refiduis, e di questi parlando vi fù la leg. Julia - prefinita da C. Giulio Ottavio augusto, con la quale preicrisse, che niuno privatamente si ritenesse quel re idual danajo, che in uto pubblico s' avrebbe dovato friendere, o che nell' Erario pubblico s' as rebbe dovuto riporre - Ne quis eam pecuniam, que in usum publicum erogari, vel in erarium inferri debuit , privatim setineat (d) .

#### SOMMARIO.

1 De Sacerdoriis .

Collegio de Sa erdoti iftituito da Numa, e tra effi vi fu chi avea il primate, Pontefice maifimo appellato .

Sacerdoti attentevano alle cofe facre, ed al culto divino.

Sa erioti talvolta dal popolo, e talvolta dal lor collegio venivan creati; e per tal prerogativa vi farono molte difrofizioni . Triumviri epuloni avean cura apparecchiar le vivante a i Dei , e ne i Tempi sten-

devan i lette , che fi differo lettilieraij . Letufte nij , e quali foffero Hali .

Un facerdozio da due dell'ifteffa farreglia non fi potea tenere .

2 De facrata lege militari .

Legge militare jucra:a conteneva una determinazione ferma di non cancellarsi il nime del foldato , e vedi .

a De fatricanis.

I futricant ( popoli nel Lazio ) si come dal Senato , cost dal popolo potevan effer condannati , o affoluti . 4 De fatura lige .

Legge fa:ura importava, quando con una rogazione al popolo più cofe infieme fi

(a) Tacite lib 11.

(c) Cicer. in Vatin. (b) Cic. verr. 3., pro pofth., & pro Scauro. (d) Leg. 2. ff. ad leg. Juliam petulat.

Valer, lib. 8. cap. 2.

5 De feribarum negotiatione .

Il negoziare de ferivani fi crede proibito per la leg. Claudia , e vedi .

6 De senatoribus a Jugurtha corruptis.

Giugurta, e i senatori di lui dipendenti surono inquisiti su varie cause per ordine del senato.

7 De fenatorum quæstu.

Il negoziare a i senatori , e genitori loro fu proibito , e perche .

8 De Senatu. Senato e fue varie disposizioni, così nel congregarsi, come nel supplirsi, e vedi quando, e come.

9 De iervis
1 jegn non potean concederfi a combattere con le bestie.

M. patrone le juste flato uccifo. el fevo porendo non l'aussife foccorfo, e che percio mericar aucsfe la peni ; le interinament l'erect dell'accifo lo aucsfe verlato, et instifcoverso mesitasse la pena; l'erecte fosse enuno al compratore il proro restituire.

10 De fervitutibus urbanorum prædiorum .

Nelle servicu se pres urbani non fi da usucarione, bensa l'uso del quasi possesso. Nelle servici presiali, secondo le ultime determinazioni, s accorda la prefirizione de tempo.

11 De nearns & veneficiis .

Sicarii d'onne detti, quali fiano, e chi vengano comprese nella leg. Cornelia do Sicariis, e di loro pene, e vedi per tot.

12 De Syllæ dictatura

I. Sula fu creato perpetuo dittatore al governo della Repubblica .

13 De fociis nominis latini .

Soci) et nome latino, quali furono, con varie disposizioni per il di loro stato. 14 De lodalitiis : Accusatori di faziose unioni avean la libertà di eleggere i giudici da quelle tribà che meglio limavano.

15 De Statellis.
1 statelli (popoli della Liguria) dazi in dominio del populo romano furono resti-

tuici in liberta.

Scennio Statilio della Basilicata fu condennato, e perche.

17 De statu liberorum .

Quistioni, che si monessero da qualche possessore, se alcun siglio non istituito, a cie ciaco, sia o no siglio e rossui sossi impubere il giunice dee dargii il possibile ne servizio, e differie il giunizio sin alla pubertà.

Servi statuliberi appellaci avento la liberti sub conditione, e venendo manumessi in frauda ciè executiori restassero liberi sin a tanto che i creatiori mettessero in chiaro le ragioni loro e

18 De iuffragiis populi .

Suffragf del populo ne comizj, acciò liberi foffero, molti provvedimenti furonida-

19 De fumtibus funerum .

Spefe fureree furono riftrette anche nella ftruteura de fepoleri'.

Alis 1, se cibate ne pranzi, e nella cene, in occasione deconvivi, nozze, giuochi, e smili, su data moderazione, anche col sesignaras la quantità, e vedi
per totun

D

De facerdotijs - ex leg. Sextia licinia, alijsq. ordine defcribendis.

I Romani ebbero un collegio di facerdori, che fa filiti uito da Numa, e un effi vi fi caloni che il primare avea, e à appellava il puncipice malfino. Loficio di confiore era di attendere al culto divino, trattare le cote ficre, offerite il facrific) a i Dei, e diimpegnare oggà altra folennisti, econdo la fuperfiziosa di loro religione. Eti ancorche prima electi da Numa, venivan indi cresti dal popolo, e tal volta dal collegio medelimo de ficerodoti; e periocoche la preminena dell'eleciano no fu fempre coltante a favor del popolo, vi furono perciò varie leggi alla materia corrifpondenti, e fono, cioè.

Vi fa în prima la leg. Sextia Licinia - de faceodorija : profficiin da L. Sextio, e C. Licinio tribuin della plebe , nell'anno 36, ab u. c. el enco Dittatore P. Man-fio, e coa esta di defiațio, che în vece de duoviri a disimpegnare le cote sacre, crear si doveisero i decemviri per l'estetto suddetto, e questi parte dalla plebe, e parte da Pariții. Us pro duoviniti factis factomatis, decimulti site sicatemiar, ut per te da Pariții.

ex plebe , pais ex patribus fiat (a) .

Vi fu la leguela la leg (gullia de facerdotijs - emanata da Cn. Ogulnio tribuno della pièbe nel anno 454-à b u. c. lotti la containa di M Valerio. e Q. Anpuleo, e con esia su fiabilito, che si ceme in quel tempo nella Città di Roma vi erano quattro Auguri e quattro pertifesi cesì accreter le ne devoise il numero del facerdoti, colò, altri quattro pontesi e, esnique auguri, e che tutti dalla plete elegger si dovetiero - U cum quattor augures vivativo ponispesa est umperfate estica. Palecretapa esgeri faceratorium umurum quattor ponispesa quinque augures, de piebe ommes alle geteniur (b), ed in fatti da allora in poi, i pontessi furno otto, e gl' auguri nove.

VI (n pure la leg. Manilia - de facerdarijs - cofituita da P. Manilio , etribuos della piebe, soll'a no 557, shur, fort il conolator di L. Furio, e M. Marcello, e con cifa sa dispolto, che per la moltiplicità de facrifizi, crear si dovestero i trianvir epuloni, i cenodo cole erran sitati da Numa sissituiti, accia si dovestero i trianvir e quoloni, ci e tempti, i precalmente a Giove, Giunone, e Minerva ce, e come se conviviar dovestero, siendevan i letti, che si difero poi Lettisteray, e con folenne rito gli fiels si bei siviavana a mangiare ); e dag le puloni tilesti si permite la toga pretestata egual mente com' ai poneccio - Ut propter faccissionum multitazione ma tespois epulona creasionum, com essentiale si permite da esta principale di considera comitario e como si properio di considera con si con

E per meglio latendere che cola foste l'epular jacrificio, e che il Lattisfario, finere si ce, che quando in none di qual che Nune si divezano ne di loro tempis ju festi celebrare, solevan gli antichi tal religiosa ceremonia adulare, cioè, che per mezzo de triumviri epuloni, via apparechiavan si mente, ced aintorno le medenne sinendevan i letti , e lopra di essi fistuavano le fiatue de Dei, nella mantera sitessi, che gli nomini particavano. La fistuazione di costoro era cioc e, che i machi si coricavano si la sinistra a mezza vita, in modocche fraposti alcuni cufcini tenena si capo follevaro, e da defina speciata a poter prendere il mangiare, e le temmine si sedeano dritte in scanni particolari. I letti poi eran luaghi e siretti, capaci bensì per distratori del tre e quattro persone, le quali s'adattivano al comodo, e così s'o-

lenni-

<sup>(</sup>a) Livius lib. 6

<sup>(</sup>c) Cic. 3. de Orat , & Livius lib. 33.

lennizavan le festi coll' epular sacrifizio, e co' Lettisternij - apud antiquos femine sedentes cum vivis cubantibus cenitabant . que confuetudo ex hominum convictu ad divina penetravit; nam Jovis epulo in lectulum, Juno & Minerva in fellas ad cenaminwitantur (a). Vi era di più, che gl'antichi prima di portarfi a tavola, fi lavavan le mani ( com oggi dì pur si costuma ) ed indi levandosi le scarpe , si vestivano di certe velti cenatorie appellate, e falivan sù i letti, come detto abbiamo, ed anzi tal volta fi coronavan di fiori, e talvolta i capelli s'aftergevano con unguenti preziofi ; ciocche poi offervato anche fi vide appo i Giudei , per quel passo del nuovo testamento, quando Cristo ordinò agli Apostoli d'apparecchiarti la pasqua in casa di quel divoto, ove invenerunt cenaculum magnum stratum, atque ibi paraverunt Se. (b).

Vi fu pur anche la leg. Domitia - de sacerdotijs , definita da C. Domizio Enobardo, tribuno della plebe nell' anno 601: ab u. c. fott'il contolato di C. Mario, e di L. Aurelio. Egli fu Atavo di Nerone imp., e fi refe invidiofo nel pontificato, perche non vi fu altro foggetto foi che lui, e restò eletto in luogo del padre. Con detta legge dunque fi permife, che l'elezione de Sacerdoti, non dal di loro collegio come prima si praticava, ma che dal popolo si dovesse fare - Ut non sacerdotum collegia, ut antea, quem vellen:, cooptarent; sed populi id beneficium esset - Ma perciocche il popolo, per religione, non potendo alla detta elezione intervenire, dispose, che si commetteffe ad una minor parte, val dire, a dicifiette Tribà, e quella nomina che si facesse da una tal parte di popolo , quell' istessa si dovesse dal collegio accettare (c). Si vuole per relazione di Manuzio, che la vigor di questa legge fu permeffo di poterfi anche gli affenti eleggere ; e fi pruova coll'autorità di Cicerone scrivendo a Bruto, e coll esemplo di C. Mario, il quale essendo nella Cappadocia fu eletto augure, come pure C. Cesare essendo nell' Asia su creato Pontesice in Roma , co' fuffragi del popolo-, e vedi in appreffo la leg. Julia de facerd. La riferita leg. Domitia ebbe le fue mutazioni , e reintegrazioni , come fi vedrà qui in feguela coa la leg. Cornelia , e leg. Acia de sacerdotijs

Vi su parimenti la leg. Julia de sacerdotijs, la quale su prescritta da C. Giulio Cefare, e volle, che nell'elezione de facerdoti si dovesse aver ragione anche

degl' affenti - ut in cooptandis sacerdotibus etiam absentium ratio haberetur (d). Vi su similmente la leg. Cornelia de sacerdotijs , prefinita da L. Cornelio Silla, dittatore, e coniole, intorno all' anno 673. ab u.c., con la quale dispose, che il dritto di creare i sacerdoti, siccome il popolo prima n'avea la potestà conferitali con la legge Domitia, così da esso si trasferisse a i collegi de sacerdoti, e che i medesimi secondo l'antico rito si elegessero ne comiri tribati - Ut jus creandorum facerdorum, à populo , cujus lege Domitia hac potestas erat , ad collegia sacerdotum transerretur : ijque ex veteri more tributis comitiis cooptarentur (e) ...

Vi su ancora la leg. Antonia de facerdotijs, stabilita da L. Antonio, il quale confermò, che il dritto di eleggere i sacerdoti, dal popolo patsasse di nuovo a i di loro collegi - Ut jus cooptandorum sacerdotum a populo ad illorum collegium iterum

tranferretur (f) .

Vi fu per contrario la leg. Labiena - de sacerdotijs , publicata da T. Labieno , tribuno della plebe, nell' anno 600. ab u. c. fotto il confolato di Cicerone, ed Antonio, e con elsa fu riformato, che il dritto di crear i sacerdoti, competelse al popolo secondo l'antica leg. Domizia, non ostante che abrogata stata fosse con la

Luc III. The Sta

<sup>(</sup>a) Valer. 11. 1. Dio. lib. 37.

<sup>(</sup>b) Lucas 22, 12. (c) Suat. in Neron.

Vellejus lib. 2. Cicer. in agrar. 2. epift.5. ad Brut-

<sup>(</sup>d) Cicer. epift. 1. ad Brut. (e) Dio. lib. 37. & Afcon. in divinat.

<sup>(</sup>f) Dio. cit. lib. 37.

leg. Cornelia - Ut jus creandorum facerdotum penes populum ex veteri lege Domitia,

quam lex Cornelia ubrogarat , effet (a) .

Vi fu eziandio la leg. Licinia - de sacerdotijs decretata da Q. Licinio Crasso, il quale contermò, che la potettà d eleggere i facerdoti fi trasferitse dal di loro collegio al popolo - Ut faceratotum coop: atio ab ipforum collegijs ad populum transferretur (b) .

E vi fu in fine la leg. Atia - de sacerdotijs - rinnovata da T. Azio Labieno tribuno della plebe , nell'anno 699. ab u. c. , fott'il confolato di C. Giulio , e C. Marcio; e comecche a tempo di C. Domizio Enobardo tribuno della plene nel 601. fu costituita legge, che i sacerdoti non dal di soro collegio si eleggessero, ma che tal benefizio dovelse al popolo appartenere; indi fulsegui C. Cornelio Silla, e costui intorno all anno 673, rivocò detta legge, e volle, che la preminenza di crear i facerdoti dal popolo a i di loro collegi fi trasferifse; percio col presente plebificito di T.Azio fu richiamata la prima legge Domizia, e fa folennemente confermato, one il popolo, come prima, doveise quelli eleggere - Ut populus facerdoria (quemadmodum olim lege Domitia ) managret; quum antea facerdotes lege cornelia a Pontificum collegio crearentur (e).

E per ultimo vi fu aftra legge riferita da Dione lib. 30., con la quale fi preferifse, che un' istetso Sacerdozio da due dell' istetsa fameglia non si potesse tenere-

Ne duo ex eadem gente idem Jaceraotium haberent (d) .

### De facrata lege militari .

Uesta leg. sacrata militaris a sentimento di Fran Hotmani fu prescritta da M. Valerio Corvo, dittatore, nell' anno 411. ab u. c. in occisione della direccione de foldati capuani, e l'appellò facrata militare, e con elsa determino, che il nome feritto di cadaun foldato non si cancellaise se non col di lui contento, e cae niuno qualora tribuno militare l'ato fosse, non potesse eiser prefetto nell'ordinanza, o fia marchia dell elercito - Ne cujus militis I ripti umen , u fi ipfo volence , deleretur ; ne quis ubi tribunus militum fuiffet , postes ordinum ductor effet (e) .

# De Satricanis - ex leg. Antiflia.

3 C Otefta leg. Antiftia - de fatricanis fu definita da C. Antiftio tribuno della plebe nell anno 635 ab u.c. fott'il consolato di Flossio, e Plauzio, e con essa fu determinato, che si come il Senato avea la facoltà di condannare, o aisolvere i Satricani ( popoli d' una colonia là nel Lazio ) così al popolo romano l' ifteiso dritto competer dovea - Uti Senatui de Satricanis, ita civibus romanis fententia ferenda jus effet (f) .

## De Satura lege .

Hè cola importa questa tal legge, la comune degl'intendenti desinì, esser quel-la, con cui, con una rogazione di molte cose congiontamente s' addimandava il popolo , ciocchè con la leg. Cecilia Didia fu proibito, e vedi in ver. de legibus, e Cicer. pro domo fua . E parlando di detta leg. fatura , Festo ce ne porge chiaro fentimento - Satura dic' egli , & cibi, genus ex varijs rebus conditum eft , & lex

<sup>(</sup>a) Dio. cit. lib. 37.

<sup>(</sup>b) Cicer. in Lelio .

<sup>(</sup>c) Dio. cit. lib. 37.

<sup>(</sup>d) Dio. loc. cit. lib. 30.

<sup>(</sup>e Liv. lib. 7.

<sup>(</sup>f) Liv. lik. 26.

lex multis alijs legibus conferta, itaque in fanctione legum adferibitur - nevel per faturam abrogato, aut derogato ĉir., ed Ulpiano ancora el dimontra che quando si cica per faturam aliguid facere, non fignitica cosa particolare, ma confus, e fenzi ordine, o distinzione, e però in prefat. ad pandeclas § 2. dice - hoc opus quafi per faturam collectum & utile cum inutilibus mixtum Ge.

## De Scribarum negotiatione - ex leg. claudia.

VI fu una legge, cioè, la claudia de fenatorum queflus, che qui a poco farem, a griere, con la quale furon inibiti i Senazori, ed anche i genirori loro; a a poter la mercatura tratare, perche ogni guadagno per lo più deriva da fraude, e da mendaci, e quindi omati queflus pastivis indesorus vibis zuit. Accoppiata alla derta legge vi fu l'altra claudia de feribarum negotiatione, e pare, che foffe flata coerente coa la prima; ma la verita fi e, che il havora all'ocuro; che altro lume non fi ha, fe non da devotuoi in Domitiano con le feguenti parole - Seribas quesfiories regotiantes gli ex confectualine, flat contra claudiam legge de

# De Senatoribus a Jugurtha corruptis - ex leg. Mamilia.

Ontro Gingurta e sentori di lui dipendenti id prosserita quella leg. Mamilia de 6 l'accionità de co corruptire da C. Mamilio tribuno dalla plebe nell'anno 6a3, advere, soré il consolato di Sest. Possumio, e di Q. Minucio, con la quale si cercava investigare di coloro, col conseglio de quali Gingurta disprezzato averse i decreta del sento y chi da lui ricevuto avesse danaio nelle legazioni, o spedizioni militari ; chi concesso avesse gille di lui si si superi del consessioni avesse di concesso avesse gille di superi de la superi producti di superi producti accepilleri, qui elephantos, qui que produgas tradicisses su decreta neglessifie; qui que producti della superi producti accepilleri, qui esphantos, quique produgas tradicisses su de della concessioni della superi producti este producti della superi producti accepilleri.

#### De Senatorum quaftu - ex leg. claudia.

Utfal egge élaudia de fontorom quessu fu faita da Q. Claudio ribuno della plebe nell'amn egg. de u. e., coadivante Calo Elamino, amo de paria, (oi "Il

no de senatori, o di loro genitori la mercatura géreziando si colticione de niuno de senatori, o di loro genitori la mercatura géreziando si costruide naviglio dela portata più di trecento uniore (I anfora era un vase di creta con due maniche,
e la sua capacità compendeva due une; il vuna contenes quattro congji, e. I congio
fel sestarij, ed in boto senso l'aria estando di un piede romano costuva di ottanta libre di acqua, e e vedi Bart. Beveriu de pond. ce magner, percioche il naviglio
di tal fatta sia considerato bassevo al trasporto de frutti da propri poderi pascenti;
ed oggi altro profitto per industria di mercatura si in putato didicevole per i senatori - Ne quis senator, quive senatorit pater fuilde, marisimam useum, que plus quam
trecuttarim amphoramm este, babere; i, dasis habitum ad frollus es agris vectamdos, questias omnis partibus inseconsi visua est (3). Di questa medelima lege, sotto
nome juste estatorom na fa menazione il giuscosi. Secola (c), i vic. senatoris
reptuntarum, silet.

Tom. III.

De

(a) Salluft. in Jugurth.

<sup>(</sup>c) Scev. in leg. his qui naves 3. ff. de vo-

<sup>(</sup>b) Liv. lib. 21 ., & Cic. ver. 3.

#### De Senatu - ex leg. Caffia , alijsq. ordine deferibendis .

U. Servilio Cepione essendo stato console per un biennio, e perciocche malamente nella guerra portato s'avea, il popolo gli abrogò l'impero; la qual cidide occasione di pubblicari la legge c'alla de sensua, prefinita da L. Casso di L.
F., tribuno della plebe, nell'anno 346. ab u. c. stoto il consolato di C. Mario, e
di C. Flavio, e con la quale di determinato, che colo il quale dal popolo venise
condenato, e gli venise abrogato l'impero, non dovesse nel senso venire - Us
quem populas damaglie; cui escui mervium abrogasse; ni sensua non estite di

Vi fu indi altra leg. Caffia - de fenata fupplento emanata da C. Caffio , preroe, efendo ditarore Guilo Cefare , e on elsa to difipolto , che i-lenatori i quali
mancavano dall'ordine patrialo, nel fenato , fi dovefero altri fortojare - Ut i namerum patrisiorum qui fenatai deffent, ali jubelgerentur (d.). All'incontro Sveton.
in cefar. riferifee , che lo fletso Giulio cefare fupplito aveise il fenato , eletti i patrizi, e da mpliaco il numero de pretori , degli Edili, de queffori , ed anche degl'
inferiori magifirati ; e però fe la fuddetta legge finat folse di Caffio , o di Giulio,
che fupplito avefee il fenato, la cofa non è chiara .

Vi fu ancese la je tenato, ja con non e cuntra.
Vi fu ancese la leg. Sasinia - de finata habenho - coftitulta da A. Gabinio tribano della plebe, intorno all'anno 65g. eb u. c., con la quale fa preferitto, , che
dalle calende di Pebraro alle calende di Marco quotidianamente i radunatise il fionato, e fi permettefse ancora per i legati delle nazioni foraltiere - Ut ex calentia Febranari al calendas amarias quotidie finatta cogeretur, O legati externatum antionomi

daretur (c).

Vi fu pur anche la leg. Sentia - de fenatu fapplendo - preseritta da C. Sentio, consolo con L. Lucrezio, imperante Augasto nell'anno 733 ab u. c., e con esta si destinio c, che nell'ammero de partiz) che mancavano nel senato, attris dovestero sor copare - Ut in numerum patritiorum qui senatua deessent, alij sublegarentur - Tasit. lib. 2., over Senia pro Sentia, si legge.

E vi su pariment la leg. Pupia - de fenetu habenso dichiarata da Q. Pupio, e on la quale su disposto, che non si tenesse il senato dalle 15. Cennaro sin a legiono di Febraro, ne si tenesse se non finite le seguzioni d'astre coste - Ne, senatos a witte. Xalendas sebruarias at usque Kalendas sebruarias seneratur; ne niss perfectis, aut resiciali septanosbu alli si e rebus senatus, suberestar (d).

#### De Servis - ex leg. Petronia - G ex fen. conf. Pifoniano .

9 L A cit. legge Petronia de forvis a fentimento di Fran. Hormani fu decifa da Petronio Turpilliano, confois, con Cefonio Petone nell' anno 313, ab u.e., al qual tempo vi fu altra legge di clso Petronio col collega Junio, che và registras fotto nome di Junia petronia de libertate. Con quella in tanto fi ammife, che non fosse permefso a i padroni di dare a di lor arbitrio i lervi a combattere con le bestie - Ne dominia poteffas effet al bollias depugnanda servos sono sono si padroni congluto Psioniamo - de servis obnazis tentitis qual sen.

confaito vien anche appellato Neroniano, perche fatto a tempo di Nerone, (otri il confolato di Pione, e contiene, che qualora il padrone foffe flato uccifo, e 7 fervo, potendo, non l'avesse foccorso, si che per questo, meritata avesse la pena, se inte-

<sup>(</sup>a) Afcon. in Cornel. (b) Tacit. lib. 11.

<sup>(</sup>d) Cic. epift. af Lentul. 4. ad Q. fratrem

<sup>(</sup>c) Cic. lib. s. epift, ad Q. fratrem epift.11.

Interinamente l'erede dell'uccifo venduto avesse cotesto servo, ed indi scoverto, se gl' infliggesse la pena, che tenuto sosse l'erede al compratore il prezzo restituire, e così vien riserito da Paolo giurecons. (4) cioè. Sen. cons. Pisoniano cavetur, ut si pana obnoxius ferous venisset quandocunque animad versum in eum esset, ut pretium venditor prestaret, ne emptori injuriam fecisse videretur Senatus - & vide fen, conf. Syllaniannm .

De Servitutibus urbanorum prædiorum - ex leg. Scribonia.

CI vuol definita questa legge Scribonia de levvitutibus urbanorum pradiorum da Ce- 10 Dio Scribone Curione, tribuno della plebe . Altri da L. Scribonio Libone , confole con M. Antonio nell' anno 701. ab u. c. - Ed altri da S. Scribonio nipote, confole con Sifennio Tauro . E chiunque stato ne fosse l'autore, con esta fu prescritto, che alla servità de predij urbani non si dasse usucapione, ma bensi l'uso di tali servità ( che si ammile per un quasi possesso ) su permesso di potersi acquistare - Ne urbanorum pradiorum fervitutes ufucapi liceret, utique earum fervitutum libertatem ufucapere jus effet (b); e quivi nota Cujacio, che detta legge li appartenea all' ornamento della Città , perciocchè l'acquistata servità , anche senza buona sede o titolo ammette alla Città l'usucapione (c). Del resto anche dopo detta legge, colui il quale per lungo tempo, non per forza, ma di nascosto, o per precario servito si tosse di qualche predial fervità, veniva dal pretore coll' utile azione coadjuvato (d). Finalmente vi fu Giustiniano imp., il quale in tali materie diè sesto, e nelle servità incorporali ammite la prescrizione del tempo (e).

De ficarijs . & veneficijs - ex leg. Cornelia .

Otesta leg. Cornelia de ficarijs & veneficijs su prosterita da C. Cornelio Silla 11 nell'anno 661. ab u. c. secondo il Gravina ad eand: leg., e con ossa in varj capitoli si trova ordinato: Che colui il quale con dolo malo ucciso avesse alcun uomo, o pure il veneno caufa necandi hominen aveste, preparasse, vendesse, o comprasse, o pure con dolo malo avesse alcun incendio arrecato, o pure colui il quale con animo d'uccidere e rubare teco portatte armi. Chi tali cofe commetteffe, con giudizio pubblico fosse condennato - Ut qui hominem occiderit, vel weneuum pararit, habuerit, vendiderit , cujusque dolo malo incendium factum erit , quive hominem occidendi furtive faciendi caulla cum telo ambulaverit, judicio publico damnetur (f), ed oltre a ciò nel titolo di dette legge de ficarija molti altri capitoli di detta legge regilirati fono. Anticamente non si potea con armi nella Città camminare, e lo dimostra Plant. (g)

Quia ad tres viros iam ego deferam nomen tuum . Cn. Quamobrem ! Ev. Quia cultrum habes &c.

indi s' introdusse che portavano a lato una certa armadura breve, chiamata sica, e che noi chiamaressimo sciablotto, over squarcina, e pero gli uccisori con tal forta d'armi detti surono sciarii, e che poi dilatandosi il vocabolo per tutti gli omicidiarij , ne nacque la suddetta leg. Cornelia de sicarijs ; e vedi Eineccio (h) .

Più con detta legge fu prescritto, che quando il giudice questore la causa dovesse esaminare, il reo lo potesse addimandare clam, an palam de se sententiam ferri velfet (i) . Più .

<sup>(</sup>a) Paul. in leg. 8. ff. de fen. conf. Syllan. (1) Marcian. leg. . . ff. ad leg. Corn. de ficar.

<sup>(</sup>b) Leg.4. in fin. f. de ufurpation b.

<sup>(</sup>c) Leg. ft maes 32, ff. de ferv. urban. (d) Leg. 10. ff. de fervit. vindic.

<sup>(</sup>e) Leg. ult. Cod. de praferip. longi temp.

<sup>(</sup>i) Cicer. in cluent.

<sup>(</sup>g) Plaut, in aulul. 3. 2. Perf. 2. (h) Einec. in adnot. ad cand. leg. lib. 4. tit.

<sup>18.</sup> num. 55. antiq. rom.

Più, a detta legge era tentro, le alcuno effendo magilirato o fentore, acconafentifie o accordaffe, acciò falla inquificione fi formaffe, che alcan inaccente con pubblico giudrio condennato foffe, o che altri con dolo malo aveffero re tificnti, al che veniffe condennato di capital delitto, o pure che il magilirato, o il giudice della quittione svueffe ricevuto danajo per poter alcano dichiarar reo ex pubblica legge (a).

Pil., le alcun (padrone) fosse fiato uccifo in cafa sua, a colui il quale sarchigando indicassi i servi dell' uccisio, faggisti prima dell' inquisizione, dar se gli dovesise per cadaun servo convinto cinque mmette d'oro, chiamate aurei (il valor dell'auro anticamente era di venticique giul); cioè, di sicudi due, e mezzo, oggi correnti, e vedi Bart. Beverial (b) da beni dell'ucciso, e questi non esistendo, o purte mancando, darfegil dal pubblico erario. I sen as si qui domi sea nestau esti, e
frivot, qua cius celli to convictit, qui una aureor ex boust vocifi, sut, ficinte resigi sa
quantitas non possile, exp possile occipiat.

Più, di que fteffi fervi i quali fuggii boffero prima dell'inquifisione, le aperto il teffanento dell'uccio dal padrone fi trovatiero venir laficiati in libertà, allora il piudizio trattar fi doveffe, come de ficarii, ed elli fottopolti alla tortura, e fe convinti, fi doveffero dime fervi punire; ed a colui il quale gli aveffe cavitti da riegli doveffero diece aurei in lougo di premio da fopra i beni del reo. Ut de his qui 
nate quessionen habitam jugarni, fi aperto essenato liberi feripi invenitatur, padicium inter ficarios fiat, ita us ex vinculis caussam dicant, o convinti, periale ac
privi puniature, Ge i qui convicerti, deni aurei pramii monim denture a bonis dam-

nati (c) .

In feguela vi furono pià fen. confuli, com'è quello Sillaniano de quellons finile, a la cui prima parte s'appartiene alla previente leg. Comulia, e du na altro vien riferito da Modeltino (1), con cui fi vuole, che coloi il quale mala facci ficia feccirici doveffe con la pena della medelina legge correlia condenante, i cui efermipi il riccivano dal Titolo del codice de pagenia, O faccif. O templ. Le pene all'incontro pet più fitto del codice de pagenia, O faccif. O templ. Le pene all'incontro pet più fittono in que antichi templ i incretto aque O tignia il riferit di Capacio, e vedi la loro varietà fecondo il vario avvenimento de cain aelle, pandette al tutolo ad leg. Corn. de Gene. O templ.

# De Syllæ dictatura - ex leg. Valeria.

12 No onc di Lucio Silla con onorevoli premiaenze sa prosferita la leg. Valeria sa Sylle distanta da Cvalerio Flacco, vice-Re chicharsta da senso, sanota Girid destituta di candoli per l'uccisione di Cirione, e Mirio, e con esta sa presinto, che L. Silla si creatic perpetuo diviatore al governo della Repubblica, e rure quelle cose le quali egli, o come console, o come pro console trattaste, per rare si dovestivo avere e Ut. L'Aylla perptuna distator rejustive confirmate e ausa creareure, G querunque it aus tanquam Confal, aus tanquam proconful guiffist, rata esfent (c).

Ďε

(a) Cicer. pro Cluent. 54.

Martian in leg. 1., &
Ulpian in leg. 4 in prin. ff.al leg.Cornel. de sicar.

(b) Bever, de pand, & menf, verb, aureus. (c) Sene: lib. 1. de prov., & lib.3, declam.,

item & in ludo quem de morte Claudii

Cafaris composuit.
Sen.consul Syllanianum de questione familie , G
Leg. 25. ff. de seu. cons. Syllaniano.

(d) In leg. 13. ff. al esat leg. Corn. le fic. (e) Cicer. ver 4 in Rillin, G Appian, de bell, civil,

Desirative Library

# De fimulatis adoptionibus - ex Sen. conf. Neroniano - vide adoptionib. fimulat.

De Socijs nominis latini - ex leg. Claudia, alijsq. ordine describen.

Otesta leg. Claudia de socijs nominis Latini su stabilita da C. Claudio, console, 13 con T. Sempronio nell'anno 576, ab u. c., e su deciso, che i consederati col nome Latino i quali in censo riferiti fo Tero, cadauno ritornasse nella sua città prima delle calende di Novembre - Qui soci , ac nominis latini censi essent , ue omnes in suam quisque civitatem ante Kalendas Novembris redirent . Più , che il dittatore , console, vice-Rè, censore, o pretore che fosse nel foro, proccurassero che colui il quale fosse stato manumesso si mettesse in libertà , però che il manumittente giurar dovesse di non fare tal'atto per causa di fargli mutar la Città, e chì tal giuramento non prestafie, la manumissione come non fatta stimar si dovesse - Ut dictator, conful, inter Rex, cenfor, pretor, qui nunc est apud forum, darent operam, ut qui manu-mitteretur, in libertatem vindicaretur; jusjuran lum daret qui eum manumitteret, ctvicatis non mutanda caufsa manumittere, qui id non juraret, eum manumittendum non cenjuerunt (a) .

Vi su ancora la leg. Pappia de focijs, emanata da C. Pappio tribuno della plebe intorno all'anno 658. ab u. c. e con effa fu definito, che i focii latini si riducetiero nelle loro Città, e che coftituir si dovesse giudizio co' soci istessi e loro Città , per ripetere chi avesse di nalcosto introdotti i censi nella Città di Roma - Ut focii latini in suas civitates retigerentur; Ut judicium socijs , & civitatibus exteris constitueretur repetundi ejus causex, qui in civitatis romane censum irrepsisset (b).

Vi fu parimenti la leg. Livia de focijs latini nominis, rifoluta da M. Livio Drufo tribuno della plebe, con la quale determinò, che nell'efercito non fosse permesso basionare con bacchette alcun socio del nome latino - Ne quem latini uominis virgis in exercitu cædi liceret (c) .,

E vi fu pur anche altra leg. Livia de fociji, definita dallo stesso M. Livio Drufo, con la quale dispose, che a tutt' i soci del nome latino dar si dovessero i dritti della Città romana - Ut siciji omnibus jus Civitatis romane daretur. Quest' istesso tentativo praticato l' avea M. Fulvio, contole, e non riufel; ed avendolo ripreso M. Livio Drufo, costui nel profferir la legge, fu ucciso (d).

# De Sodalitijs - ex leg Licinia .

VI furono taluni i quali uniti in fazione cercavano corrompere i voti popolari 14 ne' comizi, e per lo più con forza di danzio, fenza curarfi de' delitti e delle pene de ambitu; onde a dar freno a rant'ambizione, e levar via le faziole unioni, vi fu la leg. Licinia de fodalitijs costituita da L. Licinio Grasso, console ; con Cn. Pompeio nell'anno 697, ab u. c., con la quale fa ordinato, che in simili materie di unioni faziose gli accusatori avessero la libertà di eleggersi i giudici da quelle Tribà che più convenevole stimati avessero - Ut in sodalitiis, judices ab accusatore ex Tribubus ederentur (e) .

De

<sup>(</sup>a) Livius lib. 41.

<sup>(</sup>b. Valer. 3. 4. Cieer. in Cornel. (c) Plutar. in gracch:

<sup>(</sup>d, Appian, lib. 1. de bell. civil. , &

Cicer. de legib. 3.

<sup>(</sup>e) Cicer. in orat. pro Planeio , & Sigonius de judiciis lib. 2. cap. 30.

### De Statellis - ex leg. Martia.

Uesta tal lee, Martie de flatellis su prescritta da M. Marcio Sermone e eta Q. Martie os lina trionia oslila trionia della plebe neil anno 521. ab. u. e., soré il consolato di Popilio e di Elio, e con esia su flabilito, che delli statelli ( popoli della Liguria) che fieran dati in dominio del popolo romano, imperpecche alcuno Westi sossi di di consocio delle siato venduto in servità, e non sosse stato restitutio in libertà prima delle calende di Agosto, che il senato conocesse per dolo mado di chi si trovasse quello in servità, e chi in tal cosa cooperato avesse, lo dovesse calligare. Ut qui es platellis ( Liguries populis) dellis, si, si ul bottatam ante Kalendas servita restitutua non esse, cui suo ma si in servitutum tenisse, ut juratus senatus decerneres qui eam rom quareres e di animaloreteres (a).

### De Statilio - ex leg. Ælia .

16 VI fu un tal Stennio Statilio della Bafilicata, il quale avendo infeftato, e corrotto i Turinefi, che là nella magna Grecia abitavano, onde con la leg. Elia de Statilio, emanata da C. Elio tribuno della plebe, fu egli condennato - Ea lege damnatus el Stennius Statilius lucanus, quod Thurinos infeffaffet é).

#### De flatu liberorum - ex fen. conf. Carboniano.

17 Oteflo Sea. consulto Carbaniano de statu liberorum si crede promulgato da un tal Carboniano, pretore, con cui su prefinito, che se da datun figlio, o nipote non infituito, o ceferedato, si movesse questione da qualche possessità, o anche un raitro di ragione per l'impubere, al giudoice conoscendovi ambiguità, o anche un raitro di ragione per l'impubere, cha reli dovesse che che che che che come le la quitione mosta non is ottos, e differir dovesse il giudizio fin al tempo della pubertà, per indi trattati causso que con l'i se ci controverse stat, e austra caussa controverse stat, e caussa controverse controverse se set, caussa controverse set, e caussa controverse set e controverse set, e caussa controverse set e controverse set, e caussa controverse controverse set, e caussa controverse set e controverse set, e caussa controverse set, e caussa controverse set, e caussa controverse set, e caussa controverse set e controverse set, e caussa controverse set, e caussa controverse set, e caussa controverse set e controverse set

Questo Sen. consulto si può adattare a que servi i quali statu liberi appellati so-

no, val dire che anno la liberta foò conditione, o definata a tempo, ed elifi quelora venifiero manumelli in frande de fereditori, la ragion de quali efenndo inectra ;
lempre prevale il preggio della libertà, inche reflano liberi fin a che i creditori
non metteranno in chiaro le pretenzioni loro - fiatuliber efi qui fiatutam, fo defini intatam in tempus, vel conditionem, habet libertatam. Finut atenno fiatu liberi vel conditione expressa, vel vi vissi : Conditione expressa qui fin, manifeltum estre vicini
venu creditoris fraudandi caussim amammituatura, ann dum incertum est, an erestier sure son statur, interin statu liberi sunt, quonium fraus cum essentia lege Æsta sentra accipiur (d).

# De suffragijs populi - ex leg. Gabinia alijsq. ordine describen.

18 I Suffragi del popolo romano che fi davano ne' comizi, così nell' elezione de' magilitrati, com' in ogn' altra occorrenza della Repubblica, a minche liberi fiari i fofiero, molti provvedimenti da tempo in tempo furo dati, e molte leggi furon coflituite, delle quali la prima, che incontriam noi, ella è la leg. Gabinia - de fifragi i s.

<sup>(</sup>a) Liv. lib. 42. (c) Leg. 1. & passim ff. de carbon. elict.
(b) Plin. 34. 6. (d) Paul. in leg. 1. ff. de stat. liber.

emanata da A. Gabinio tribuno della plebe nell'anno 6:2, ab u. c. fott'il confolato di Fifone, e di Popilio, con la quale fi defini, che il propio, ne comigi, or quali i magilirati elegger fi dovessero, o altro affare rifolvere, non più con la voce, ma per mezzo delle tabelle dar dovesse i fio fuffraggio, ce diffiche quello più lle bero fofige, fu provveduto, che niuno guardaffe la tabella dell'altro, non domandaffe, ne chiamatte chiunque, mentre così il popolo avrebbe pouto liberamente dari fuo giudizio nell'elezione de magilirati - Ut comizii quibas magiliratibus crearentur, populus non vope, fel per tabellam fuffragium ferret, fe quo di liberium ellet, caume ell, ne guis infpiceret tabellam, u rogaret, no appellaret, ita ab omni parte liberam juticium lumm in magiliratibus crearita populus hobere (a).

Vi fu pui anche la leg. Caffie de luffraçiis colitiuits da L. Caffio tribuno della piebe nell' anno 616. ab u.c., fort il confolato di Lepido e di Mancino, con la quale fu determinato, che ancor i giudici quelle fentenze, le quali a voce profferir folevano, le daitero per mezzo di luffragi con le tabelle; è così ordinò parimenti che offervaffe il-popolo, benaì nelle pecuniarie pene, non già de capite civis, e ne giudizi di perduellione. Ue judices fententias quas voce dicebant, stabellis ferrent; in his estam populus ipel, duntarate tum de mulcisi, indicate a, non de capite inquirum in per-

duellionis judicio (b).

Vi fu in oltre la leg. Papiria - de fuffragijs, determinata da C. Papirio Carbone tribuno della plebe nell'anno 621, abb 10, e lotti il confolato di Papilio, e Ropilio, e con esia su presentito, che in coltituire, o in vietar le leggi, il popolo per mezzo della tabella dar dovesse il sio suffragio - Ue in judentia legibus aut vuentita, processore della considerazione della considerazi

populus tabella suffragium ferret (c) .

Vi si ancora la leg. Leha de suffragiis, proficrita da Lelio, tribuno della plebe, nell'anno 690, de u. e. fotti il consistanto di Q. Cecilio, e di T. Fiamino, e con esfa su stabilito, che il popolo, non con la voce, ma per mezzo delle tabelle dafsi il suo suffragio, anche nel giudizio di perduellione, non ostane che un tal giudizio ne sossi fista eccetuato con la leg. essa per anazionata. Ut etiam in perduellioni susticio, quod Cassa de lege-tabelleria-exceptum erat, populus non voce sed tabella senentiam serret (4).

Vi su parimenti la seg. Mària de sufriaggi; pubblicata da C. Mario, tribuno della plebe, nell'anno 694, ab n. c., fort il censolato di L. Cecilio, e di L. Cotta, e con esta fu risoluto, che i ponti per i quali ne comizi si davan i voti, si facessero fertti, cel angusti, acciò niono colà fermar si potesse a rogare, o sovverence solui il quale il sufriaggio dovesse dare - Ur pontes per quos sufriaggia in comiziti sersature, ampessivare servene en qui tille qui sufriaggia mierrete confiser posse da appellandura

rogandumque (e).

Vi su eziandio la leg. Sempronia de suffragijs definita da C. Sempronio Gracco tribuno della plebe, con la quale resto ammesso che i soci latini avestero l'istesso di dare i suffragi gualmente com' i citadini romani - Ue socijs latinis jus suffragis je semble ue civibus romanis estadin romani - Ue socijs latinis jus suffragis semble ue civibus romanis estadin romani.

E vi fu în fine la leg. Manilia - de luffragio libertinorum, preferita de C. Manilio tribuno delle plebe intorno all'anno 697, ab n. c., e con effa di difpolto, che i libertini il voto avestero in tatte le Tribà - Ut libertinis in omnibus tribubus fuffragium effet (grante).

De

(c) Cic, de legib. 3.

<sup>(</sup>a) Cic. de legib. 3. , & in lib. de amic. , (d) Cic. ibid. loc. cit. & pro Plancio . (e) Cicer. de legib. 3. , &

<sup>(</sup>b) Cic. in Lelio, in Bruto, & de legib, 3. Afcon. in Cornel. & ver. 2.

Plutar, in Mario , (f) Cic. & Plutar, (g) Cic. in Milon,

#### De fumtibus funerum - ex leg. Cornelia .

A Platarco fiam preveniti, che vi fu la leg. Cornelia - de fumibus funerum stabilità da L. Cornelio Silla, con cui prescrisse il modo delle funeree spese (a). Ed anzi vi fu altra legge sù la restrizione delle spese nella struttura de sepoleri, prescrivendone anche il modo, e colui il quale eccedeva, era tenuto alla pena pecuniaria in tanta quantità quant era l'eccessi contro il pressertito della legge - qui sum mod dum (in construou pressure modum impendisse so) fuperasset tanta pecunia multi abatur quantiam praeter modum impendisse so.

De sumptuarijs legibus - ex leg. Orchia, alijsq. ordine describendis.

A moderazione sù le cibarie spese, che i Romani far solevano ne' convivi, gli su molto a cuore, in modocche i più savij pensarono al riparo; e la ragione più potente ella fu, perche la repubblica incredibile detrimento patito avea dalla lufjureggiante profusione ne pranzi, e nelle cene, e s'era giunto al caso, che molti ingenui giovani dalla gola allettati, perdendo la lor pudicizia, s'avean venduti in fervità, ed altri della plebe, ubbriachi venuti effendo ne comizi a dar i fuffraggi, così ebbri, ed alienati di mente, avean posto in gravissimi pericoli gli affari più importanti della Repubblica; al cui effetto effendo stata profferita la leg. Fannia sa tal particolare, di cui da qul a poco ne farem parola, vi fu Sammonio Sereno antico accredicato autore, e costui ci fa sapere, che la detta legge appunto per le cause fuddette fu ricevuta, ed approvata da ciascun ordine, con piacere d'ogn' uno - Lex Fannia (così scrive Sammonio ) ingenti omnium ordinum confensu pervenit ad populum , neque eam pretores, aut tribuni , ut plerasque alias , sed ex omni bonorum confilio , & fententia , ipfi confules pertulere , cum respublica ex luxuria conviviorum , maiora quam credi potest detrimenta pateretur , siquidem eo res redierat , ut gula illecti plerique ingenui pueri pudicitiam, & libertatem suam venditarent, plerique ex plebe romana vino madidi in comitium venirent, & ebrij de Reipublicæ salute consulerent . Sicche per riparare a sì fatti fconcerti molte leggi furono profferite fecondo l'occorrenza de'casi. La prima ebbe riguardo al numero degl' invitati, e si su la leg. Orchia - de numero convivarum, ftabilita da C. Orchio tribuno della plebe nell' anno 570, ab u. c., fost' il consolato di Q. Fabio, e di M. Claudio, e con esfa per moderare le spete, prefinì, come dicemmo, il numero degl' invitati, e vedi Macrobio (c) .

Vi (a la cit. leg. Esunia - Juntuaria a cofiticità da C. Fanaio confole, con M. Mefidia nell' anno 590, ab a. c., e con cifa, dandoli moderazione al lufto nelle specific citarie convividi (i ordinò, che in tempo (celebravano i giunchi), romani, pibeli, e fatornali, che fi faccano in circo, e però circenfi, appellari, o che fi fato cano in altri defignati giorni in onor di Marte, Cerre, Cibele, Augusto ec., non fosse premeso di penederi nel peranzi o, nelle cene, più chè cento ali al di, e per dicce altri giorni in ciafcun mele, alli trenta, ed in tutti gli altri tempi e giorni dell'anno, alli dicce. Ul luditi romania, piebetis, statranlibra, Galiti subbissi me dibust centenos eris in fingulos dies impaulere licret, decenque aliti dicbu in fingulis bus centenos eris in fingulos dies impaulere licret, decenque aliti dicbu in fingulis melipsis tricones; ceteris sutemo manibus tricones, denos Pub (dipose, che non ti apponessero nelle mente alcuna forte d'uccelli, all'infoori d'una gallina che ingrafia.

<sup>(</sup>a) Plutar. in vita Cornel.

<sup>(</sup>b) Cic. ad Attic. 1ib. 12. epift. 33.

<sup>(</sup>c) Macrob. lib. 3. cap. 17. Fest. lib. 13. verb. obsonitavere .

m non fosse - Ne quid volucrum poneretur, preter unam gallinam, que altilis non ef-

fet (a).

Vi fu in feguela la leg. Didia - fumuaria, emanata da C. Didio tribuno della plebe nell' anno 610. d'u. c., 10tt il confolato di Ap. Claudio Pulero, e di Q. Metello Macedonico, e con effa i defini, e len ona la fola Città di Roma, ma comunemente tutta l'Italia oltervar dovette la leg. Fannia - fumbuaria, e cadanno effer tenno alle pone en aquella contentue, alle pone maggior fefa i prazzi e le cene facefiero, ma anche gl'invitati effettivamente intervenutà. De univerja Italia, non fola U ha, lege Fannia fumtuaria teneretur, ut non foli qui prantia, e canglo majore jumus secifori, est etiam qui ad eas vecati effent atque ominio interfuifente, tramercatur ponis legia (b). Alla dichiarazione di detta legge ci dicdero canta gl'Italiani, i quali credettero, che la viti. leg. Fannia non per effi, ma per i foli Romani emanata froite; e percoi fu non p'i efficazione con la pretente Didia legge.

Vi sa pur anche la seg. Listina - fumiusaria proferira da P. Listino Cralao confele, con Can. Leanulo, nell anno 650. do su. c., e con esta si comundo, che selle caleade, nelle none, e ne mercati pomant, a cadamo in cialcimo di esti giorai fosfe permeño i penedre foltanto per mangiare, bospechi trenta: in tempo di nozze bajocchi drecento, e negli aleri giorai non eccettuati, trecento ; concedendo al consiamo tre libre di carne fecca, ed una libra di falami, ed altreal tutto ciò che fi produccite da proppi podetti dalle viri, e dagli arbori - Ut Kalentia, nouiz, mandinie
renti, impisi ducentor; careri vero diebus qui excepti non esferte, trecentos; cum G
cerra ansia, pondo tria, G fassanctorum pongo libram concedente, quod serma terra,
vite, arboreut natum este, id impund consiumere liceres (c), e Festo riscritce in
conferma di quanto detto adaptamo, che sectenaria cana dicebaturi in qual teggi ciòma non plus centussius, prater terre nate impundotatur, id, centum assistato, qui erant
breven numbita.

Vi fu la leg. Correlia - Innturaria - definita da L. Correlio Silla, dittatore, interno ali anno 973. è u. c. e con esti preterifie, che nelle calende, angli dit, e nelle none, ne gioria de pubblici spettacoli; est in cerre festi folemi folte premerba condumer tretata festera; nelle cane; est in tutti gl'altri giorai non più chè trà. U. E. Kalendia, istbus, noma, diebus ludorum; U feris quibufsam folemitius, Sexterito tricnos in caman injunere; pa postelague effet, exterita autem alijo monisto diebus mus amplina ternos (d.). Il festerito, i acui sigla e H-S, era una monoctina c'argento, quarta parte del dennio; che carripponde al valore di due bajocchi e merco, s'econdo I' uso d'oggi di; e beache vi na h distinatione tra Sesteritos in genere matchite, e esperatium in genere matchite, e esperatium in genere matchi e riquarda la detra monoctina, e I' secondo il peto della libra, rimettiam il leggitore ad osiervar Busto de Alle, e Bartol. Heverini de pontific. V. mendere verbe. Sesserius, os festerium.

Vi su anopra la leg. Emilia - cibaria e stabilita da M. Emilio Lepido, console con Q. Lottazio Catulo nell'anno 675. de w. c., e con esta il modo delle cene, e l'agenere de cibi su definito, ma non già delle spete (e).

Vi su parimenti la leg. Antia - sumptuaria prescritta da Antio Restione tribuno della

(a) Plin. 10.50. Gell. 2, 24., & Macrob. 3, 17.

(b) Macrob. 3, 17, (c) Macrob. 3, 17, Gell, 2, 24

Cicer, ad Gallum lib. 7. epift. 27.

(d) Gell. 2. 24. Macrob. 3. 17., & Plutar, in Sylla .

(e) Gellius lib. 2. 24. Macrob. 3. 16, Plin. 8, 57. della plebe, e con effa pur diede norma alle spese che ne convivi far si doveano, e che i magistrati, o coloro i quali nel magistrato fossero per entrare, non dove l'ero se non certe determinate persone alle cene invitare, forsi ger decoro della giusti-

zia (a) .

E vi fu per ultimo la leg. Julia - fumtuaria, pubblicara da C. Giulio Ottavio augusto, con la quale su disposto, che ne giorni non festivi lecito fosse di spendere ne convivi duecento festerzi; nelle calende poi , idi , e none , ed in altri giorni di feiti, trecento; ma nelle nozze, e nella cena dopo il triduo delle medefine, mille, Ut profestis diebus ducentos nummos in conviviis consumere liceret; kalendis, idibus, nonis, & aliis quibusdam festivis, trecentos; nuptiis autem, & repotiis H-S. millies (6).

SOMMARIO. 1 De templis, & aris .

Tempio, o) niuno ergere o dedicar potea, senza il comando del senato, o della Altare maggior parte de tribuni della plebe .

I termini per la divisione de confini si devono costituire, ? dirfi - qui terminano I confini - co' patti secondo la condizione de campi .

. 3 De testamentis .

Testamenti , e loro varie disposizioni in rapporto agli acquisti delle eredità , e legati . Gli eredi feritti non devono aver meno della quarta parte dell' eredità, per leg. Falcidia; e se il testatore di più disponesse, essi se la ritengono.

Legati tra I marito, e la moglie sub conditione ne nubat, per esser valevoli,

se ne da il modo; benche val conditione fu tolta da Giustiniano.

4 De theatrali lege .

Nel teatro fu assegnato il decimo quarto luogo a cavalieri pe come . 5 De tribunis militum .

I tribuni militari fi eleggevano dal popolo, ed anche da' confoli nell' efercito. Peribuni militari , altri appellati Rufuli dall' autore Rutilio Rufo , Ed eran eletti nell' efercito ; ed altri comiziati , ed eran eletti dal popolo ...

6 De tribunis plebis .

Sacrate leggi , appo i romani , furon quelle che fi emanarono per la libertà del popolo , e con quali preminenze .. I tribuni della plebe , eletti dalla plebe ifteffa , fi ebbero per facrofansi , e come ,

e vedi per tot. 7 De trigeminis . Trigemini , cioè , tre figliuoli nati da un parto dal pubblico fi devono alimentare .

8 De triumpho . Trionfo, e sue prerogative .

Trionfante niuno potca entrar in Roma fe non aveffe eftinto 5000 nimici in una battaglia . o De triumviratu quinquennali ...

Triumvirato quinquennale era un magistrato di tre cittadini con la pasestà consolare per cinque anni.

10 De triumviris capitalibus vel monetalibus . Triamviri capitali , o monetali eran giudici criminali dal popolo eletti , e penche .

(a) Gell. 2. 24. & Macrob. 3. 17. (b) Gell, 2, 240 . . . . . ri De triumviris mentariis .

Triamotiti merfari era un magistrato di tre cittadini, che avean cura de nummulari, e di coniar le monete. 12 De Tuscolnis.

Pene inverite contro i Tulculani, che furono que di Frascati, perchè mossero que di Velletri e Piperno contro il popolo romano.

13 De tottelis.

Tutela alle dome , o pupilli non avendo tutori fi dava dal pretore ; ed oggi fi di
da qualunque giudice , e come .

Tutore dativo fu permesso darfi anche da presidi nelle provincie.

De templis, & aris - ex leg. Sulpitia Sempronia.

On un fen. confulto di P. Sulpizio , e di P. Sempronio confoli ; nell' anno 640, ab u.e. fu decitta la cit. leg. Sulpicia Sempronia - de templis, & aris, e con esta fu probitto o ne ninon grafico adelicafia tempio , o altare lenzi i comando del fenno, o della maggioro parte de tribunti della plebe - Ne quis templum aramve fenami injulio , sulla tribuniona pelesi mayate partis, dedicaret (a).

De terminis - ex leg. Alliena, alifq; ordine conferibendis.

A vari autori che ferifaro di agrorum constitionibut, quella legge variamente que me demoninara cioè di All'inn. Phi a Mamilia Pelarca, Rojta; è behà na que moninara cioè de Millian. Phi a Mamilia Pelarca, Rojta; è behà na que municip; que l'intir decumani, quel e per o fan riccuscoli dasque e o que podern i quali data ed atiegenti fi fosiero en que no de la riccuscoli dasque e o con, liepe l'intiri decumani, e che niuno corcupate quel che ivi ofte muno enducieri fosie: che niuno rila tante : che niuno totrariare le fosie, o le che monitare de di admendire il campioni del caque. In cadauna delle cole predette il controvanien te tenuto fosie alla pena di quattro monete librali, da pagarit a'coloni, o munici p), nel cui fondo la controvanien fosie avvenuat. Li pena udaquage il fittimava le gittima, e esto la facoltà ad one uno di poter in giudirio comparire, come fe pospeleca azione gli comperciere Hotta, ai acada (se. Que colonia has tepte destata; e positi con colonia ha controvanien fosie anna (se. Que colonia has tepte destata; e que colonia ha controvanien afferatos suri, e qui colonia incorrescente e esti qui aggir mi considera anna della proportio della controvanien con considera della cons

La leg. È chia de termini se discruzi quali con quelle parole, alcane delle quali elebene oltero fiate emendate del land. Franchime in a pur meritavano più chiarezza; e però di dichiara in fenfo, che colui il quale in a pur meritavano più chiaadotto avelle, con quello parto, che dovele an municipio prefere però di concaro colituire, li dovelie tener curà di tirarii i limiti decumani a proporzione delle latatadine, e chongitudine con quel terminorio che folie tra confini di detta colonia; di finarvi i cermini. Detti confini semprecche non fi eftendeliero oltre il territorio colonia, si condi, doverti così dichiarate: più terminiano i confini: I termini ascora:

(a) Livius lib. quest to verse and a second ? Is por one gray

fi diffe

si dife doversi con queste leggi costituire – che niuno gli civatte tuori, në gil commoveste, e chi ciciatemente con ciolo malo il contrario praticuste, fost eventura alla pena. di sestembra pena di sestembra di ses

La leg. Peducea de terminis fi voud determinata da Seit. Peduceo tribuno della plete, e pure regisfrata si trova la sib. de agro- condizionios so el legalo che siegue. Quella colonia colituita con questa legge, o quel municipio, presettura y Poro, o conciliabulo, che pur venissife colituito, i en el territorio posto a i consini, a ona vi fostro fituati i termini, ivi il padrone avrà la cura di farti mettere in quel logo ove mancasfero; el accio le colo retramente fortissifero, il magistrato che pretedera in quella colonia, municipio ce, farà, che il tutto si esgas a Que colonia has lege delutas, quodos manicipium perfedura, porma (condiziatulmo constitutum este, qui ager intra fiust sorium este, fittenimi in so agro constituti non estuat, quo in loco estamano non extabit, co in loco is, quius ager est; terminum constitucima carato je suo conciliabulo partilicundo pregnit, fastro un fat.

for a conciliabilo jurillicundo pregrit, faciro ut fiat.

E la leg. Rodira porta l'infelle dilpotizioni in rapporto a i termini , com alle anteccidenti, e vedi al tit. de limitibus ex leg. Mamilia ; ove anche di tal materia fi tratta.

De testamentis - ex leg. Cornelia, alijsq. ordine describendis.

SU la materia de teftamenti, varie disposizioni dagl'antichi furou fatte, specialmente in rapporto agli acquisti dell'eretata, e legati, quando, e come; e per averle pronte, qui rapportandole; siam a dire, che ...

Vi in la leg. Contalia de reflumenta continita da L. Cornelio Silla innormo silla anno 671, ad ac. come non Sizon. (a), e on esta in fabilitio, che i rettamenti prima rogati da coloro i quali entivi pervenitiro in mano de nimini, aver ti dove itro per rati, equalmente come in nella cattivist programma coloriero, e la di bore eredittà eciduni erede feritto dove ite pervenine; per la qual està il tethemento fato prima della cattivist vale per la cit. leg. Cornelia, la quale converte la pragionia con la fizione della morre in qual momento che cattivo fole avvenato - Ut ecorum estimanta qui in hofium portiente effent, perimete rate effent, ac. f. hi qui sa fesifenta; in hallium non privenificat, C hereditas ex his colum modo ad unumquempus perimere (b).

Vi u la leg. Falcissa de sessaments, la quale se presentra da P. Falcidio, tribuno della poleo, nell'anon organ, de u. e. fort il conoloro di Domizio, e di Añinio, e della medesima quattro capitoli sono in voga, cloe: Coloro i quali sono circatani romana, chi di loro, dono emmanta quella legge, vorri far tethamento, n sebala la acolcà, ed in sorza della medesima gli sti sento lasciare, o legare quel peculio, o altre cos e chiunque vorri - qui circa romani sinte, qui corum pati hane legam rogatam tostamentum jaccre volet, si, quem preuniam gnasque rez quibusqua da-

<sup>(</sup>a) Sigon. de judiciis 2. 31.

(b) Julian. leg. 12. ff. qui testam. fac. poss.

Instit. quibanon est permiss. facer, vestam.

es, legare solee, jus poreflesque esto, ut has lege licebi: Chivaque citudino romano dopo emança quella legge tras retinamento, egli in abbia la poretià per drivo pubblico, di lafciare e legare a chivaque abtro citudino romano quella quantità che vorrà, piurche però di quel che li dà o fi lega, gli eredi fertiti non abbiano meno cella quarta parre dell' eredità - quicunque civis romanus post hane legem rogatam teflamentum facie; is quantam cuique civi romano peuniam jure publico dare, legeme volet, jus poseflasque esto, dum ita detur, legetur, ut ne minus quam quartam partom hereditatis esto retelemento hereles capinasi. A coloro a'quali nella defercitta maniera fi farà lafciato il legato, sarà lecito conieguirlo fena eccezione, e l'erede dar glielo debba conte dal tellarore le gli preferive - Lis guibus ita datum legatum erit, cam pecuniam fine frante fua capere liceto, isque heres qui cam pecuniam debero dare oran damatus est. E le alcun tentrore dando o legando lasfosife ad alcuno il di pid contro il disosto di quella legge, sia lecito all erede riteneri la quarta parte di quel legato, che il tettarore col di lui tetamenco gli avefle lecitaro - 3º qui atties quan hac lege licest, pecuniam deserit, legaverit s'herest qui artum, partem ejus pecuniar, qua data legate erit, se co testamento retinere licato [6].

E qui abbiamo un ambiguita per relazione di S. Girolamo nelle croniche di Eufebio. il quale da e, che la cir. legger contenea, cioè, fe gii eredi: foffero quattro o meno. gli doveffe avanzare la quarta parte dell'eredità, ha fe più di quattro, fe gli doveffe la metà. La quals colà fi crede inavverente, parchè in jurifequilattrum libris magamm her reperite; e concorda la leg. Voconia de heredistable multerum.

Vi fo la leg. Furia - de esfamentis, emanata da C. Furio tribuno della plote, con la quale fu dispolto, che a niuno fole lecto legaro donner davie morita più di mille affi, all' infuori fe fi legafe, o donnafe a cognati del manaphifore, e fe taluno maggior forman pià bec lecta non folir ricevito s'avefie, all pena della refitivazione del quadruplo di qual più ricevito, fofie aftretto - Ne sui ni fi mammifora cognafor, serticine disti perfonis, fapra mille affei legare, mortive cariat donner ficeret; quod fi qual majorum fummam fiò legatam acceptifet, quatruplim ejus, quo pius quam licitota ecceptife, escleret. Li tuddetta legge, al diri di Giultiniano fa preigritta per refective la troppo libera de tuddetta legge, al diri di Giultiniano fa vi. cu: quodorun l'arbittio att qui piu legafi, fare si, ra las effet middecche per legaro de la comita de miller. Servett, la factoria legafi, com è que fundamenti, com è que fin la de, l'oconia de multer, forest, la factoria (servetta legafe, fare si, com è que fin la de, l'oconia de multer, forest, la factoria (servetta legafe, fare si, com è que fin la de, l'oconia de multer, forest, la factoria (servetta legafe, fare si, com è que fin la de, l'oconia de multer, servett, la factoria (servetta legafe). Gentifica - de tellamentis, e finisher. Per com è da vederin ne di loro luoghi; e vedi Cierr. pro Balbo, G Inflit, de legefalatita.

Vs to ancora la lega Julia Milestla - de refluencia. L'autore di questa legge, fecondo Galiniano (b), il voude effer thuo Guiloi Milestla, benche altri mon per legislatore, una per interprete la riputano. e fe la cit. Iterge porta l'improuto di Milestla, il riferitga alla meticolanza dell'ordinativa, perche y appartiene valla moglice de al marito. Los esta adunque, chiunque ne fia Tautore, tri definito, che qualtora morifica alcuno de civataja, è a laticifica al luperfisire alcun legua, con la condizione di non putare a seconde nozza. Il legato indéren foite valevole, se infra l'amendo del lutto giuratte di voderiti ment a marito per la procreazione della profe - Ut conjugi forerefisti legatum fisi a demortuo ses frege, ne itermi nuovirer; ses capare, jus elles, fi intra anuma siscitus jurarer, se liberorum querrantorum canifa volta que

<sup>(</sup>a) Baul, in leg. 1. ff, at leg. fafeit.
(b) Justin. in Novell. cofitit, de nuptiis cap.
Leg. Jul. mifelt. collets. 6

23. gue vero nune.
(i. p. f. d. p. f. p. f. d. p. f. 


dità, o il legato intra amma, anche se contragga il secondo matrimonio, non obtante la condizione della vedovità s'opo l'anno all'incontro non l'acquità se non avrà prelitara la canzione muziana. In quale si suoi interporre in tutte le condizioni che sia partificano con la morte de legatara, o che si conceptiero in non fastenza, con la quale debba promettere di non trattare le seconde norce, e contrendole retituire il legato una co l'rutti (a). Oggi la siddetta legge è stata rotta da Giultiniano col cit. sit. de indicità sviuntare sollen, sol

# De theatrali lege - ex leg. Roscia, & leg. Julia.

4 VI furono pur unche le leggi teatrali, acciò fennate fi foffero le differizioni na i patraj e la plebe nel tedere, e però vi fu la leg. Nofia theatrafia prefinta da L. Roicio Otho, tribuno della plebe, nell'anno ôva. & ne., fort il contolato di L. Metello, e de Q. Mario, e con era fu determinato, che a que cavaller romani i, quali quo, teletra posiedenero, a rieggar 1 e gli dovece e il decuno quarro luogo nel teatro, per goder de l'petticoli a coettuandone quelli i quali per proprio vizo, o per informaio pervenuti torero alla decozione; a lo cia genere di decotti altro longo fu afieganto, ed anni gli fu coffituita la pena fe in quel decimo quarro grado undaffero a tedere – Di si in thearto equitivis romanis qui 4-15. quarrie gente politecero, decimus quartus grados alignatesta ficilanti gratia, exceptis gir, que fue quo five fortune pitto accusilent, cun generi externa locum affigurate; portune pitto decusilent, cun generi externa locum affigurate; portune pitto decusilent, cun generi externa locum affigurate; portune pitto de decusilent, cun generi externa locum affigurate; portune gira de la efecucione, e dice ancora, ene. i cavallent in oni inanuai la plebe e leparatamente acusilero avvuto il di loro luogò, ma confulmente fituati furon i gradi eta la plebe ittefia.

Vi su ancora da seg, Iulia - thestealis, cofituita da C. Gialio Oravio augollo; con, la quale di dichiarato, che foje lecito a i cavalieri romasa, i quale ne eli, entre gentori loro augo avelero. L'equelire cento, val dire, il perimonio di 400, fedirezi, meterre fi a federene quatrodicii oradici con la depe. Rof. is carvate cofituiti Ue equitibra romasi quious 15/15 parenibelire spuelter centos un juam fuillos i in quatroriesim ordinibus logo Roficia interatali sonfituati (confidere liceret (d)).

De tribunis militum a leg Atilia Marija, alilla ordine conferibendis.

5 Ltre i tribuni della plebe, vi faron anche que'militari", per i qu'ali vi faron altre leggi circa la di loro elezione; e da chi. Vi fu danque in prima la lege, altia Martia de aribini sultium, preferituse da La Ailio, e da C. Marcio ribini della pleve nell' anno 5,27. so n.e., lotti i coniolato di Giunio, e di Emilio, e coa eja fuglicio, e he da popolo i eleggetario e legio militari in quarro legioni, ciocche prima era fiato a divorione de pretori; e de conioli; e finolti pochi in eran titerotta il giunizio del popolo-U e tribini militum jenuloni in qualito regiones a per publio cerarentare, que antes perquem paucis relictis locis fuffragio populi, dichatorum de confidum fermi fuerante benepicia (e).

(a) Leg. Muttene 7, leg. Titlsfundus 72, & (c) Cicer. philip. 3.
Leg, heres 70. 9, qui post ff. de condit. Flor. epit. 99.
& demonstr. Dio. lib. 26.

Leg. cum filius 78. §. qui mutianam ff. Livi ?. 20. & Juvenal. fatyr. 14.
de legatis 2. (d) Svetcin august.

(b) Novell. se nuptils, cit. cap. 23. que Plin. 33. 2. (c) Livius lib. 9.

VI fu ancora la leg. Licinia Caffia - de tribunis militum, ftabilita da Licinio, e da Caffio confoli, e con etta fu definito, che in quell'anno i tribuni militari pon fe creassero per via di suffragi, ma la di loro elezione dipendesse dall'arbitrio, e dall' giudizio de contoli, e de pretori - Ne tribuni militum eo anno suffragiis crearentur fed consulum , precorumque in iis faciendis judicium arbitriumque effet (a) .

E vi fu pur anche la leg. Rutilia - de tribunis milituma prefinita da G. Rutilio Rufo, il quale volle che i tribuni militari crear si potessero anche nell esercito da il Confoli , avendone à tal effetto cautamente descritto il modo . Essi tribuni militari si dividevano in rufuli o sian rutuli, così chiamati dal nome dell'autore, ed in comiziati ; quelli eletti nell' esercito , questi ne' comizi ; onde Festo - Rufuli tribuni militum appellabantur, quos confules faciebant, non populus, de quorum jure quod Rutilius Rufus legem tulerit (b) .

De tribunis plebis - ex legibus farratis alijsq. ordine conscribendis.

C'Acrate leggi, in antichità, eran quelle, con le quali decretato si fosse; che co- 6 loro i quali contravenifiero all'otiervanza di quelle, divenivano facri ad alcun de' Dei , come Giove , Marte, Dite ec. una con la fameglia , e col di loro patrimonio . L'esser taluno sacro , importava , che aon era necessario d'immolarsi , ma che! ciascuno lo potea uccidere, senzacche fosse punito, onde Festo - At sacer homo est, quem populus judicapit; neque sas est immolari, set qui occidit, parricidij non dannatur , nam lego tribunitia 1, cavetur - Si quis aum qui plebifcito occiderit; facer fit , parrieida ne lie Appo i Rômani furono appellate facre quelle leggi , le quali emanate furono per la libertà de Cittadini ; e delle medelime alcune ebbero rapporto al happlebe e le altre alla libertà del popolo; cioe : Che in cadada anno fi creaffero cinque tribuni della plebe dal ceto della plebe istessa, ad esfetto di ajutarla e difenderla dalla prepotenza de' confoli. Che i tribuni della plebe fossero facrofanti : Che iti tribunato della plebe non fotte in altra potefra , fe non de plebei : Che trattar non fi potere della vita e liberta d'alcun cittadino romano, fe non ne centariati comizi E che a niuno foffe permetio d'accordar eleggioni con private leggi . Le quali cofe furon indi registrate nelle x11. tavole. E si differo facrate le leggi suddette, perche la plebe quando si divise da padri, tali furono convenute con giuramento nel Monte facro co confoli Cafflo e Cominio nell anno 260, ab u. c., e vedi Fefto, e-Sigon, 4 b. c. de antiq. jura voma at conces the

Tra le facrate leggi fuddette vi corre quella Sacrata Junia - de vribunis plebis la quale fu emanata da C. Giunio Bruto primo tribuno della plebe nell' ittefo annos 260, ab u. e. fort il confolato di effi Callio, e Cominio, e con esta furon delcritte parce di quelle già notate leggi , cioè s Us plebi fut magiferatus effente facrofanction quibus auxilij latio alversus consules esset eneve cui patrum capere eum magistratum. Liveret Ur neque privilegium irrogare, neque de capite civis, nist comitiss centuriatie ropari diceret (c) . E gojvi riferifee l'esplicazione della prima parte, come s'intendeva di effer facrofenti, cioè, ne quis tribunum us questi privatum, quicquum facere cogito, neve virgis cedito, neve cedi juheto, ne occidito, neve occidi juheto; qui alversus ea secerit, sacer esto, binaque ejus Cereri sacra sunto, eumque occidere jus, saspue esto, e vedi la legi Clodia de intercess.

i fu la leg. Icilia - de tribunis plebis - profferita da Sp. Icilio tribuno della plebe nell' anno 261, ab u. c., fott' il coniolato di T. Geganio, e di P. Minuzio,

<sup>(3)</sup> Liv. lib. 42.4 9 000 1.00 4 (b) Afcon., Pediane in divinat. Liv. 116.7.

<sup>10</sup> A 14 1 And (c) I.iv. lib. 2. Cicer, pro Sext, & pro domo sua, & Dionys, bib. 6.

e con esta sa deciso, che niuno contraderto avesse al Tribuno, in tempo che concionasse al popolo, nel o dovoresi intercongere, e chi controveniste, che la ficurtà a i tribuni devo devente di pagare quella pena pecuniaria, chi esti avesse i mposta; a e colta il quale ripugnate di dare l'ordinato ngalleveria, soggetto foste calla pena este della del loi tameglia facra ai Dei divensise, e le vi soste quittione su becento della pecuniaria pena, il popolo ge dovere conocter la ragione. Tribuno al populum concionanti ne qui avcontranticito, neule uni interpellato; qui contra fastis predet stubuni stato, se mulciapa quan infit irregionato foltraviari, qui practa donn delevite, capital esto, se mulciapa esua facra esto, si quid este in mulcia cantroversa.

the la left, Trebonie - de tribunis platis, ordinata da L. Trebonio tribuno della piebe nell'anno 303, de tr. clort il conolato di Erminio ed Vitaggiato, econ esta fu disposito, che colati il quale rogava la piebe romana per coliture i tribuni della piebe, a tal fegno rogave, che diece tribuni il eleggentro - qui pleban roma-mam tribunas plebis rogaves, ti so ulque rogaves, dum secon ribunam plebis faceret. E con detta legge, 1 elezione del tribuni il vede che all popolo di apparteneva [6].

Vi su la leg. Atinia de tribunis plebis emanata da C. Atinio Labeone estibuno della plebe intorno all'anno 556 ab u. c., e con gra su decito, elte egilat il quale fossie tribuno della plebe, goder dovesse la dignia tenatoria, ed aveie il los olutrago nel senato. Ut qui tribuno plebis ejlet, idem fenator effet, dicendaque fantantia in

fenatu jus haberet (c) .

Vi fu per contrario la leg. Caracilia de seibunia pleis definità da L. Caracilio Silla dituttore, i secono all' anno 6752, da s. e. e con effa de dispolto, che i tribuni della pleise, ne di conticonar al popolo, ab di conticuli leggi aveniror diritto è nel de fli appellar in potente, ne gli ione permetio terporii, ed impedire alevan atte, ab fotte lecito a coloro, i quali tribuni cella plebe fottero thati, poter indi ad altri maggittrati upifiare. Ave tribuna pleis prenata un legan, contonantial par effet, me del compostato effet, un es ju activate liciters, men i pe qui rivituri pleis fuilfini, alito pofica maggifratus capres libreri (d). Quella legge fia abroggaza con lo leguenti dot leg. Auralia e tempria e colore lo poso dopole.

Oi fu la git. leg., Auelia de trisente pleba cofitiuba da C. Aarello Corta confole con L. Offavio nell anno ó70., e con gúa fu ordinato , che fóise lecito a colui il quale tribuno della plebe veniva gletro, di avere il atenzione da altri magifitrati, non oftante che tal dritto gii era fitato levato con fin legge di Silla - U tribuni pleba literat pofire a disco magifitatas capere, quoi legg o'ylle ij ega a dem-

pitum (e) .

E vi fu la cit, leg. Pompsia de ritionis plobi dichiariat di C. Pompeio per prima coniole con M. Craiso nell'anno 63; a du e., e, co en cias fu riciduo; che a cadiuno tolte permeiso a i ritioni della plebe appellare ; la qual così prima era tata, proibita con la legge Concelli, e che al celli ritionia i fireisonitero tatti que dirici che da Silla gli eran flati levati - Ut ad tribanos plobis provaenzi jus effat, omniacie comino que tribanis plobis admerate Sylla, ellis refusivement (f):

De

<sup>(</sup>a) Dionyf. lib. 7.
(b) Liv. lib. 3. 65.
(c) Gell. lib. 14. 65.
(d) Cicer. de legib. 3.
Afron. in werr. 3.
Appian. 1. de bell. civ., &
Fluter. in vit. L. Cornel.

<sup>(</sup>c) Pestian. in Cornel., & in per. 1. Livius lib. 97., & Vellejus lib. 1.

<sup>(</sup>f) Plutar. in Pompejo . Afcon. in ver. 1. & 2., & Cojar de bello civil. lib. 1.

#### De trigeminis .

TI fu legge, ma d'autore, e tempo incerto, benche derivativa delle x11. tavole, registrata nel 6. II. della parafrasi III., che a coloro a i quali nati fossero trè figliuoli da un parto, questi a spete del pubblico fi dovessero alimentare -Ut quibus trigemini liberi nati effent , iis ad alendos pueros sumtus de publico suppeditetur (a) ..

De triumpho - ex leg. Maria Porcia, & leg. Cassia.

Uesta legge Muria Porcia - de triumpho, su pronunciata da L. Mario, e da 8 M. Catone Porcio, tribuni della plebe, e con essa fu dichiarato, che si dovesfero caftigare coloro i quali con falfa relazione serivessero al Senato, dinotandogli il falso numero de inimici uccisi in battegila, o de 'perduti cittadini; in modocche appena ritornati in Roma, giurar dovellero appo queltori urbani, d'effer vero l'uno, e l'altro numero da elli notificato. Ut pana afficeratur ii qui aut holtium civium falsum numerom litteris Senatui retulissent; ut cum cociforum, aut amissorum civium falsum numerum litteris Senatui retulissent; ut cum primum Urben intrassent apud questores urbanos jurarent de utroque numero vere ab iis Senatui scriptum esse (b). E come tali relazioni si faceano per entrar trionfanti in Roma, e godere di certe onorifiche preminenze; perciò vi fu la cit. leg. Maria Porcia, e vi fu in feguela altra legge - Ne quis triumpharet, nifi qui hoftium quinque millia una acie cacidiffet (c).

Vi fu parimenti la leg. Cassia - de Pauli triumpho, profferita da Q. Cassio pretore, nell'anno 556. ab u. c. fott il confolato di Elio, e di Giunio, e con essa stabilito, che ritornando vittoriosi Paolo, Anicio, ed Ottavio dalla guerra macedonica, avestero I impero quel giorno che trionfanti entrassero in Roma - Ut Paulo, Anicio, & Octavio ex bello Macedonico victoria redeuntibus, quo die Urbem trium-

phantes inveherentur , imperium effet (d) .

De triumviratu quinquennali - ex leg. Titia .

L A cit. leg. Titia - de triumviratu quinquennali, fu determinata da P. Tizio tri- 9 buno della plebe, e con essa su dessinto, che cossituir si dovesse in ogni cinque anni un magifirato di tre cittadini con la potestà consolare, per governo della repubblica - Ut trefviri confulari pocestate constituende reipublice in quinquennium crearentur (e) .

De triumviris capitalibus vel monetalibus - ex leg. Papiria.

A notata leg. Papiria - de triumviris capitalibus, ha rapporto all'ordine giudiziario. Ella fu costituita da L. Papirio tribano della plebe, e dispose, che colui , il quale fosse eletto pretore , e dovesse giudicare , richieder dovesse il popolo , di avere tre giudici criminali , i quali esigger dovessero i giuramenti da litiganti , ed avefiero delle leggi o plebifciti la stessa facoltà necessaria a poter i giuramenti ed weeten to the tree. Ut gas present the mean account meeting a province ellipsere, of guidacare V gas present fiscert qui inter ciore jus discret; trefvico capitales (monetales refert Homes) populum reparet, qui faciamenta lligatorum exigerent; judicuentupee, codem jure effent, se quos ex kegibus plebijos [chiis exigere, juvent; judicuentupee, codem jure effent, se quos ex kegibus plebijos [chiis exigere, juvent; judicuentupee, codem jure effent, se quos ex kegibus plebijos [chiis exigere, juvent; judicuentupee] dicareve oportet (f) .

Tom. II.  $D\epsilon$ 

(a) Dio. lib. 3.

Dio. lib. 37.

(d) Livius lib. 45. (e) Appian. de bell. civil. 4. Flor. epitom. 120.

(f) Feft. lib. 17. ver. Sextertius .

<sup>(</sup>b) Valer. lib.z. cap. de jure triumph. (c) Valer. 1 b. 2. cap. 3. , &

De triumviris menfariis - ex leg. Minutia .

11 On questa legge Minazie, furon costituiti i triumviri menifarj o sian montesli, i quali avean cura de nummularj e del condar le monete d'ogni genere, ed a' quali si commetera con le seguenti note, cioè, 4.4. M.F. F. auro, arganto, are stando feriumso; ed ellendovi in Roma penaria d'argento, su rogaza la cir. leg. Minusti de triumviri magnici da C. Minusti de triumviri magnici da C. Minusti de della peleo, nell'anno 337. ab v. c., sott il consolato di Emilio, e di Terenzio, e quindi s'ordinò - ut propter penuriam argenti, primuniri massarii craevatur (a).

De Tufcularis - ex leg. Flavia.

12 T Citathii di Falcati con la di loro opera e configlio moffero que' di Velletri e di Fipero o a movere nuerra contro il popolo romano; o node la Repubblica fen eritati e la representa del propolo romano; o node la Repubblica fen eritati e la representa del presenta del pr

De tutclis - ex leg. Atilia, & leg. Claudia.

13 A prima cit. leg. Atilia de tutelis, secondo Eineccio (c), su prosferita da L. Attilio Regulo tribuno della plebe, nell'anno 463. ab u. c. della quale ne sa anche menzione Livio (di, e contiene, che quelle donne, o que pupilli, i quali non avefiero tutori tellamentari o legittimi, dar fe gli dovesfe dal pretore o dalla maggior parte de tribuni della plebe, e cotesto tutore veniva appellato Atiliano, o pur dativo; anche per la formola che adulavan i pretori - do te tutorem - Ecco la legge - Ut mulieribus pupillisve tutores non habentibus, a pretore, & majore tribuno-rum plebis parte, darentur (e). Questa legge avea luogo solo nella Città di Roma; onde nell'anno 732. 46 u. c. su emanata altra legge appellata Julia Titia - de tutoribus, e con essa si permise, che i presidi delle provincie avessero anche la facoltà nelle provincie isteffe di dare i tutori alle femmine o pupilli se non l'aveifero , o avendolo, e fosse sub conditione, in diem, pure, vel captus ab hostibus, costituivan anch' effi i tutori , e questi perduravano nella tutela finche la condizione s' avverava, o l'impedimento ceffava (f). In seguela vi furono i consoli instituiti da Claudio imp. (g), e questi nel dare i tutori esaminavano la lor condizione, indole, e costumi, acciò le sostanze de pupilli salve sossero (h). Indi deposte le consolari tutele da M. Antonino il filosofo su eletto un pretore distinto, ch' ebbe nome pretore tutelare, e questi disimpegnava simili atti; e quindi in appresso s'ammise per costume, che in Roma il presetto della Città, ed anche il presere con la di loro ordinaria giurisdizione, e nelle provincie i presidi, ed anche i proconsoli, precedente inquisizione costituivano i tutori, ed anzi tal volta li commettevano a i giudici inferiori, se le facoltà pupillari tenue fossero state (i). Finalmente vi su legge di Giustinia no imp., con cui ordinò, che se le facoltà pupillari non eccedessero i cinquecento scudi , il tutore con le dovute cauzioni di far falva la roba del pupillo , dar si potesse da qualunque giudice, una col Vescovo del luogo ( oggi l' intervento del Vescovo

pon

<sup>(</sup>a) Liv. lib. 23.

<sup>(</sup>b) Liv. lib. 8. (c) Eineccio lib. 1. ant: rom. tit. 20. 0.

<sup>(</sup>d) Livio 9. 30.

<sup>(</sup>e) Inftit, de attil. tutore .

Liv. lib.39. & Ulpian. Inft. cap. 12.

<sup>(</sup>f) Inftit. de Atilian, tutor. 6. fed & fi cum

<sup>(</sup>equen. (g) Svet. in Class. 23.

<sup>(</sup>h) Inft. ibid. 6. fed ex hif. (i) Inftit. ibid. 6. fed hor jure

<sup>&</sup>amp; leg. 1. 3. & 19. ff. de tutor. & curat.

non s'attende, ed è andato in disuso ) e che la cauzione presanda correr dovesse a pericolo del recipiente, cioè, del tabellione, non già del giudice (4).

4.º altra cit. leg. Claudie de tueslis su costituita da Claudio Cetare, e con essa su dispolto, che gli agnati sorani non sossero ad accettare la turela legicitua delle semmine - Ut un agnati mulierum tutelem legitimam recipere cogerentum (6).

#### De tutoribus - ex leg. Julia Titia .

L'A riferita leg. Jalia Titia de tutoribus, di cui fi è futta menzione nel prece14.
Tizio, conolio con M. Furio Rulo nell'anno 722. de u..., e con effa fu preferito, che fi come il dare il tutore dativo fi adulara nella foda Città di Roma dal pretore, o da i tribuni della plebe, così con quella legge fi permite, che i prefidi delle provincie dafiero il tutore alte femmine ed a i pupilli, fe non l'aveifero - Un
provinciarum prefutes multiratus, pupillifus durors non kabentibus, tutores darut (c).

#### V SOMMARIO.

1 De vectigalibus

A i poveri furon rimessi i tributi, the pagavano sa i campi loro divissi. 2 De ventulibus.

Le vergini vestali qualora d'incesto convinte state sossero le surono costituite le pene. Le vergmi vestali si eleggevano dal Poatestee massino, o pure si offerivano dal gentore, e come.

3 De vi publica , & de vi privata .

La forza, e la ) accoppianiosi con ingiurie reali recano danno allo stato, e quinti Violenza ) represse con più leggi, e loro pene.

Usucapione della roba tolta per forza non si acquista anche con lungo possessi. La sorza ela ) di vari modi si commette, a vedi la leg. Julia de vi public. Sc Violenza privati

Solemnica ? che fi adufavano nelle caufe di violenza , & vide per rot.

De vicelima.

(quando fi ifituivan eredi perfune eftranse, a rieche. a
La vigefima fu un tributo. (quando fi davano le mauminificat, e
che fi pagava al fisco (quando fi lafetavan legati o fi facean donazioni cauf-

( fa mortis; & vide per tot,

5 De vijs Italite

Le firede dell' Italia furono compianate e fortificate, furono piantate le lapidi per fegno delle miglia, e rifatti i ponti.

6 De vini potu.

Vino bever non fi potes da i mafchi, fe non dopo gli anui xxxv., e dalle femmine niente affatto.

7 De unius imperio.

Legge regia con cui l'impero passò in potestà de Sourani, e come ; vedi suo loc.

8 De allucapionibus.
Ufucapione non é affu le cofe furtive, purche non venisser in potere del padrone.
Ufucapione non é ammette nelle cose ditenute par forza, delle quali giammai èse-

Usucapione non s'ammeste nelle cose disenute par forza, delle quali giammai s'a quista possesso. Q 2 De

(a) Iust. de Atilian, tutor. 4, nas aurem . (c) Instit. de Atilian, tutor. , & Ulp, instite (b) Leg. constitutione 3. cod. de legit. sutel. cap. 11.

#### De Vectigalibus - ex leg. Livia .

I Mammelle quella leg. Livie de vedigellibus a tavor, de poveri da M. Livie de Denico richino della pideo; intorio all'anno figi. de \*., e co en effici di determinato, che a i poveri, a i quali fi fosfero dividi (campi, rimedi fe gli fosfero si ributi, che prima pagavano in forza della leg. Sompronia a agraria e quindi fu ordinato - Ul psuperibus quibus agri dividerentar, vedigal quod ex leg. Sompronia pendebant, pentiteretar (a).

De Vestalibus - ex sacratis legibus - G ex leg. Pappia - G ex leg. Papilia .

a IN antichità vi furono le facerdoresse, fotto nome di Vergini Vestali, alte quati varie preroggiive furon accordate, come nell'itoria it utt è avo. Quì alt incontro si nota, che qualora d inecsso convinte fossero, tauto lo simarono ud orrore, che con leggi faerate le tocossituati qui vivia desservatur (b).

Vi surono altre leggi, coce, Pappia de vesseluis espiunta riue prefinita da C.

Pappio tribuno della plebe intorno all' anno 635. ab u. c., con la quale fu commetfo all'arbitrio del pontefice maissimo di eleggere dal popolo venti vergini, bensì da tal numero, che la scielta far si dovesse in concione - Us pontificis maximi arbitrasu virginer e populo xx leganur, fortitique in concione ex co numero fiat (c).

E'vi fu pure la leg. Popilia - la voflalis sajvanle ritu - E fi ftå nel dubbio, e queltà fa l'i iletta che quelta fa l'i iletta che correr, e la fina l'i foi da la ponnelice mallimo, e la da lui l'igliuble per il facevolrois avelle offera, s'alve le folennità della religione, che del honglo loro natur alest positione maria, a si a officia s'al facerdotium filliam faim, easiu duntexat, falvis religionum objavationibus, ratio haberi possit, i d per se ratum si (e).

De vi, G de vi publica G privata - ex leg. Lutatia, alijsq. ordine describe n

3 L A forza, e la violenza femore mai fu fiimata barbara e crudele , e vienpià quando ci fi accoppialerro le inquirie reali cantro la roba , o contro le perione. L'afaulitore in cal cafo è interiore alle beffie, perche perdut i lumi della ragione, opera contro l'umanità , e foi tende alla premun ad cio che gli detta la regolate pallione; e però oltre gli innati dritti di natura, le leggi feritte per manteser l'application nelle code, e rinettre cadauno nel fuo dovera, han cercato femore refere per la quille di la remante delle quali mette refero alla temerità altrui; ci in fatti fia dalla prima antichità romana fron contro gene gli aggregiori motte leggi cofituite, e fi norano ciole.

Vi fu în prima la leg. Lustais - de vi publică, emanata da Q. Lutraio Catu-Do, confole, con C. Mario nell'anno 627, è n. c., e con feia fu ltabilito, che fi dovetise în ogni tempo, anche ne giorni di fetit, e di giuochi pubblici erreare de invettigare de icutadini fediciofi e feellerati, i quali armati affectiva o veferero il fenato, rectata forta a i magifirati, ed afasilta la Repubblica. - Us de fediciofis confeeleratifique ciubbus, qui armafi fenatum objetierint, magifiretibus vioni attuelirità, rem-

<sup>(</sup>a) Plutar. in Gracch.

<sup>(</sup>d) Gellio ibid. 1. 12.

<sup>(</sup>e) Gell. loc. cit. 1.12.

publicam oppugnarint, quotidie, etiam diebas festis, ludisque publicis quereretur (a). Ed in forza di questa legge surono condennati i compagni di Catilina, ch' eran ri-

masti in Roma (b) .

when the later, Plantia - de vi publica - flabilite a Mr. Planzio Silvano triabuno della plebe i intorno al lanno 654, e b a. c., e con cia fu preierito, che di quelli i quali adufaltero forza pubblica con nomini arruti, fe n'etamiantfe la calla - Ut e di pvi vivi publica mantati humbato freillera, quellio conflitaeratur (c). Fiù, si preterito, che non fole lexio acquiltar I ulteapione della cola poffedura per tita, e la leg. Julia - de vi - probisirono di dati I ulteapione a quelle cofe, le quali per forra fostero flate poffedure, a mache coa lungo podutto, perciocche quel che a principio è nullo, fempre reita tale.

Vi û la leg. Julia - de vi - definita da C. Giulio Cefare, confole con Bibulo nell' anno 69, ab vi .c., e con esfa fu determinato, che si punisfe coll' interdetro dell' acqua e del fucco, cioè, coll' esilio, colo il quale di violenza, o d'impetuola ingiuria venisfe condennato - Ur vi qui de vi dannatus esfe; s'aque & igni interdi-

ceretur (e) .

Vi sù la leg. Julia - de vi publica, & privata - prefinita da C. Giulio Ottavio augusto, e con essa sù disposto, che colui il quale alcuna dignità godesse, se alcun cittadino romano aveile uccifo, perche appellato aveile al popolo, ed ora all'imperadore; o pure se mandato avesse ad ucciderlo, a cruciarlo, a bastonarlo, o che condennato l'avesse, o comandato di condursi nelle carceri. In cadauno di detti cafi , fe l agente fosse di basta condizione , soggiacer dovesse alla pena di morte , e se fosie più onesto, alla deportazione esser tenuto - Ut qui aliqua potestate praditus civem romanum, antea ad populum, nunc ad imperatorem, appellantem necarit, necarique jusserit, torserit, verberaverit, condemnaverit, in publica vincula duci jusserit, humilior fi fit , pena capitis , honeftior vero infule deportatione coerceatur (f). E così intender si dee de' magistrati i quali il provocante impedissero che non giugnesso in Roma nel termine prefisso (g) - Più alle pene de leg. Julia - de vi privata è tenuto quello il quale con uomini armati discacciasse alcuno dalla possessione, casa, territorio, o villa, l'eftorquesse, l'occupasse, o l'includesse; o pure per eseguire al-cuna di dette cose, altri gli somministrasse la sorza con altri uomini; o pure chi con turbe, e conventicole alcun incendio efeguisse; chì resistesse a i funerali d'alcun defunto, gli diftraeise, o impediise di far seppellire il morto; chi con armi venisse nel foro, nella concione, o ne comizi; e chì i tempii, o le porte della Città assediaise, tenesse, ed occupaise - lege autem julia de vi privata tenesur, qui quem armatis homimbus , poffeffione , domo , agro , villa dejecerit , expugnaverit , objederit , incluserit , vel ut id fieret , homines commodaverit ; qui cetu , concuefu , incendium fecerit ; qui funus diripuerit , distraxerit , sepeliri prohibuerit ; qui cum telo in foro, conclone, comitio fueret, qui templa, portafue Urbis; armatis obfederit, tenuerit occupaverit (h). În oltre coll' ifteisa legge fu costituito, che della roba polieduta per forza non si dava usueupione - ne rem vi possessam usucapere liceret (i). La pena della leg. Julia de vi publ. anticamente era l'interdetto aqua & ignis , e

<sup>(</sup>a) Cicer. pro Celio . (b) Cicer. loc. cit.

<sup>(</sup>f) Paul. lib. 5. fent. 20. leg. 7. ff. ad leg.

<sup>(</sup>c) Cicer. pro Milon. epist. ad Q. fratrem, (g) Leg. 8. sf. cod. ad leg. jul. de vi puble.

& ad Attic. 2. (h) Paul. sent. loco cit.

<sup>(</sup>d) Julian. in leg. 33. 9. 2. ff. de usucap., (i) Leg. 33, 9.2. ff. de usucap. Inst. de usucap. Inst. de usucap. (i) Leg. 33, 9.2. ff. de usucap. Inst. de usucap. (i) Leg. 33, 9.2. ff. de usucap. Inst. de usucap. (i) Leg. 33, 9.2. ff. de usucap. Inst. de usucap. (i) Leg. 33, 9.2. ff. de usucap. Inst. de usucap. (i) Leg. 33, 9.2. ff. de usucap. Inst. de usucap.

<sup>(</sup>e) Cicer. philip.

fi effendeva ancora in persona di colui il quale avesse ricoverato, tenuto, o nascoflo il reo gia condennato, secondo l'afferma Paul. (a) - lege julia sum etiam teneri , qui eum cui aqua & igni interdiclum eft , receperit , celaverit , tenuerit , interdicitur enim & aqua , fimul & igni , & tecto (b) . Akri diversamente ftabiliscono la pena, e rimeilivi fono alle leg. 3. 4. 5. & 10. ff. ad leg. jul. de vi publ., e generalmente la forza armeta definiscono per forza pubblica . e quella fenz armi per forza privata; al cui effetto veniva ancora notato de vi privata colui che altri difeaccialse dalla lor possessione hominibus convocatis sine armis, e parimenti venivan notati que' creditori che occupassero le robe de' debitori , senza l'autorità del giudice ; e questi condennati , se gli pubblicava la terza parte de beni , senza che alsumer potessero alcuna dignità senatoria, o decurionale, nè potevan esser giudici; ed eran anche tenuti a quella pena , la quale ex crimine effet estimanda (c) , e vedi i titoli nelle pandette ad leg. Juliam de vi pubblica , & de vi privata . In feguela , la pena della forza publica fu definita , cioè alle persone oneste , la deportazione in infulam , ed a que di bassa condizione, la morte. All'incontro la pena della forza privata, a quelle fu la relegazione e pubblicazione della teren parce de' beni, ed a quelte, la condanna ad fodienda metalla (d)-

Vi fu parimenti la leg. Clodia - de vi - cossituita da P. Clodio tribuno della plebe, intorno all'anno 695. ab u. c., e con essa su stabilito, che si dovece esaminare e trattar la causa di coloro i quali senza difesa , e senza l'autorità del popolo aveisero alcun cittadino romano fatto morire - Ut de ijs qui cives romanos fine iudicio populi , indictaque caufsa necafient, queftio haberetur. La fuddetta legue fu pronunciata a dispetto di Cicerone, ed altri i quali avean avuto mano all'accisione de'

Catilinari (e) , e vedi ciocche scrivemmo de M. Tullio Cicerone .

E vi fu pur anche la leg. Pompeia - de vi - prefinita da Ca. Pompeio , folo confole, nell'anno 701. ab u. c., e con essa fu deciso, che prima di trattarfi alcuna caufa di violenza fi dovefsero diligentemente per tre giorni udire, ed efaminare i testimoni, i detti de' quali si dovetsero da i giudici suggellare. Nel quarto giorno poi prescriver si dovelse di dover nel di vegnente elser presenti i giudici , ed alla prefenza dell'acculatore e del reo eguagliar fi dovessero le pallotte in cui fi trovaffero aferitti i nomi de giudici . Indi nell'altro fuseguente giorno far fi doverse la fortizione di ottaut'uno giudici , e coloro che fortifsero , tedendo dovefsero attendere alla cognizione della caufa; ed aliora l'accufatore perorando aver due ore di tempo, e'l reo, tre, a portare le di loro ragioni, quali atti difimpegnati, nello ficiso giorno deciderii la caula . Prima però che si profferisse la senienza l'accusatore avea ja libertà, volendo, di rifiutare quindeci giudici, ed altri tanti il reo, cioe, cinque per cadaun ordine a coficche il numero de giudici fi riducelse a cinquanta uno a queiti dovessero la causa serminare - Us priusquam eaussa de vi ageretus, testes post criduum audirentur, dicta corum judices configuarent; quarta die adeffe omnes in diem posterum juberentur , & comm accusatore & reo pile in quibus nomina judicum inscrinta ellent , aquarentur ; dein rurfus poftera die fortitio fieret unius & LXXX , qui numerus cum forte obzigiflet ; iph protinus fessum irent , tum ad dicendum acculator duas horas , seus tres haberet ; reus illo eodem die gudicaretur . Prius autem quam fententie ferrentur quinos ex fingulis ordinibus, accufator , totidem reus reigeeret , icaut numerus judicum relinqueretur qui fontentias ferrent , quinquaginta & unus (f) . De

(a) Paul. fent. 5. 26.

<sup>(</sup>b) Cicer. pro domo fua , Flor. epit. 120, (c) Leg. fi prefes 32. ff. de panis .

<sup>(</sup>d) Paul, fent. 5. 26. 1. & 3. (e) Vellejus lib. 2.

Dio. lib. 39. , & Cicer. ad Atric. 2.

<sup>(1)</sup> Cic. lib.s.de finit., & epift.ad Actic. 10. Dio. lib. 40, & Cafar. de bell. civ. 3.

De vicesima - ex leg. Manilia . & ex leg. Julia .

A vigefima fu un tributo che fi pagava appo i Romani in date occasioni , com' a d era quando fi iftituiva erede un eftraneo, o perfona ricca, o pure quando fi davano le manumissioni . Al cui effetto s'incontrano due leggi, una - Manilia de vicefima - prescritta da G. Manilio , coasole , con C. Marzio nell' anno 396. ab u. c. con la quale fu definito, che coloro i quali veniffero manumelli, introitar doveffero all' Erario la vigefima parte degli averi loro - Ut is que manumitterentur fortunarum Juarum vicefimam Erario darent (a) . L' altra - Julia - de vicefima - costituita da C. Giulio Ottavio augusto, con la quale su ordinato, che quelle eredità, legati, o donazioni caussa mortis, le quali venissero lasciate agl' estranei, o a persone ricche, delle medefime la vigefima parte al Pisco dovesse appartenere - Ut que hereditates, legata, & donationes caussa mortis ad alienos, aut locupletes pervenirent, earum pars vicefima ad fisum pertineres - E con detta legge fu ancora provved to, che i testamenti fatti ne municipi, o colonie, nelle Città, prefetture, ville, castelli, o radunanze d'uomini, solennizati nel foro, o nelle basiliche, alla presenza de' testimoni, ed onesti uomini, si recitassero tra la seconda, e decima ora del giorno, con estrarfene la copia, fegnata di nuovo da que' stessi magistrati alla presenza de quali furon aperti - Us testamenta in municipije, colonije, oppidie, prafectura, vico, castello, conciliabulo facta, in foro vel bafilica prefentibus teltibus vel honestis viris, inter horam Jecundam & decimam recitentur , exemploque sublato , ab ijsdem rursus magistratibus obsignato, quorum presentia constat apertum. Più per accettarsi dell' ordinata vigesima fu determinato, ehe il testamento s'aprisse subito dopo la morte del testatore , cioè , tra i presenti fra lo spazio di tre o cinque giorni , e tra gli affenti , fra lo stesso dopo ritornati, e che si chiamassero que testimoni, o la maggior parte di essi, i quali suggestato avessero il testamento, dimodocche riconosciuti i segni, e rotto il filo s'apriffe, e recitaffe, e così estrarfene la copia, ed indi fuggellato con fegno pubblico mettersi in Archivio, acciò se mai la copia si perdesse, si trovasse l'originale, d'onde ripeter fi potefie - Ut testamentum statim rost mortem testatoris aperiatur, hoc est, a presentibus intra triduum, vet quinque dies, ab absentibus quoque intra cos dies, cum supervenerint ; ut testes vel maxima pars corum athibeantur , qui fignaverint testamentum, ita ut agnitis fignis, rupto lineo, aperiatur, & recitetur, atque ita describendi exempli fiat potestas, ac deinde signo publico obsigna-tum, in archivium redigatur, ut si quando exemplum ejus intercederit, sit unde peti poffit (b) .

De vijs Italia - ex leg. Sempronia.

D Agi' antichi fi ebbe vigilante cura su la ridazione delle strade e de' ponti, on-5 co, tribuno della plebe, intorno all'anno 500.0 de u'is, e con essa si disposto, che con con tribuno della plebe, intorno all'anno 500.0 de u'e, e con essa si disposto, che nell'Italia si fortificasfero le strade, si compianasfero, e si piantalero le' lapidi diminostrative i (egai delle miglia, e si rifacetero, ed accommodassero i ponti-Ut via in Italia muniventur, plemerentur, lapidibus miliaria discennentibus notarentur, ponti-bus instructuras (c) e

De vini potu .

Uanta: sia potente la forza del vino, qualora in eccesso bevuto si fosse, in egai 6 tempo è stata conosciuta, per i senecerti, e critiche conseguenze che avvenate ne sono, e le istorie sacre, e profane ce le dimo:trano appieno . I Romani

<sup>(</sup>a) Livius lib. 7. (b) Dio. lib. 38., & Paul. fent. lib. 4. tit. 5.

Riudiziofi vollero a questo male dar riparo, onde con una legge de vini poru, si trova ordinato, che i maschi e specialmente gli uomini da bene, non bevessero vino, se non dagl' anni trentaciaque in sopra, e le femmine affatto niente - Ut neque libera, neque ferva biberet vinum, neque clariffinorum virorum quifpiam a pube ufque ad annum xxxv. (a) .

De unius imperio - ex leg. regia.

"Ome riftaurato fosse ftato l'impero alla potestà de Sovrani, dal popolo ftata lor A accordata, vedi quel che scrivemmo Noi nel primo 6. rex facrorum prafes &c., in paraf. 2., ove della legge regia antica ; e come riacquittata , diffusamente si tratta .

De ulucupionibus - ex leg. Atinia.

Otesta leg. Atinia de usucapionibus, secondo la congettura di Stef. Pighio tom. 2. 1 annal, riferito da Einecc. (b), fu definita da C. Atinio Labesae tribuno della plebe nell'anno 556. ab u. c. 10tto il confolato di C. Cornelio Cetego, e di Q. Minucio Rufo, e con elsa fu prescritto, che su le cose rubate non ti dasse legittimo poise(so, purche in potere del padrone difrubate non ritornafsero (c); ed anzi il padrope iftelso ha dritto di vendicar la roba fua contro colui , o coloro i quali malamente la ditenessero - Ut quod furres tum effet , ejus rei eterna auctoritas effet , nisi in ejus, cui surreptum esset, potestatem revertisset (d). In seguela vi surono la leg. Plautia, e la leg. Julia - de vi sublica, es privata, con le quali con capit difinti fu definito di non darfi ufucapione alle cofe ditenute per forza, anche se il detentore per lungo tempo tenute le aveise, se non quando ritornaisero nel dominio del giusto padrone, e vedi al tit. de vi , & vi publica Gc.

E pure vi fu particolar leg. Julia plautia - ae usucapionibus - il contenuto della quale ripete, che delle cofe poisedute per forza, giammai s'acquifta potsetso - Ne

res ul poffeffas ufucapere ullo tempore liceret (e) .

ED eccoci alla corona dell'opera, non quella metaforica che per proverbio adu-I faron i Greci, imponere aureum coronum, feil. gestarum reium praclarum finem, tratto da quella pietra, o fia fermaglio folita ponersi nella sommità dell'incurvatura degl' archi , che per metatora corona fu appellata , come a tal uopo fi fpiegà Omero (1), Omnia quain expoliviffet, auresm imposust coronam . Ma quella fia, che fi riferifce alla grandezza di Dio, ed in ringraziamento de' ricevuti benefizi, dalla cui gran mifericordia speriam noi il perdono delle nostre colpe , ed indi percipere immarcescibilem gloria coronam . Amen. (g) .

#### GRATIARUM ACTIO.

GLORIA PAR DURET, MATRI, SANGTISQUE, DECOUR-HIS GRATES; QUOD OPUS VIDIMUS ÆQUE BONUM .

Napoli 6. di Gennajo 1784, giorno dell' Epifanla del Signore .

Così scrivea GIUSEPPE PASQUALI.

(a) Ælian. lib. 2.

(c) Leg.4. de ufuc.feu ufurp. §.quod autem . (g) Div. Petr. 1. epift. 5. 4.

(d) Gell. lib. 17. 7., cit. leg. 4. 6 33. ff. de

ufucap. feu ufurpat. (b) Einecc. lib. 2. ant. rom. in tit. de ufuca-(e) Inflit. de ufucap. 9. furtivæ quoque res. (t) Omer. iliad. 4. ibiq., Euftath. tionib. 5.

# ELENCO DELLE COSE NOTABIL

Che si contengono ne' duoi volumi di quest' Opera, in cui vi è la diftinzione de' tomi, de' numeri, e de' fogli.

- Accusa dell'apertura del testamento di quel tal Patrone, che fosse stato uc-88 cifo in cafa , durava per cinque anni . tom. 2. num. 21.
- Accufato . Accusato avea l'eccezione di far esaminare, se il dinunciante potca, o no accufare, e fe alla mutua accufa vi foffe luogo, e come. num. 17
  - L'accufato se presente in giudizio stato fosse, si procedes alla elezione de Giudici , e come . num. 23. f. 255
- Accufatori .
  - L'accufatore esibiva il libello dell'accufa, con obbligo di provarla, e dimandava la pena. num. 8.
  - L'accusatore attender dovea il permesso dal Questore deserendi nomen rei num. 17.
  - Gl'accusatori se più fossero stati a dinunciare, se ne facea la distinzione, sicche uno restava accusatore , e gli altri soscrittori . num. 18.
  - I. accufatore era tenuto alla pena del taglione, se non provava il suo af-
  - funto . num. 19. ibid. L'accusatore se assente stato fosse, e'l reo presente, si cassava costui dal re-
  - giftro de' rei . num. 32. f. 255 L'accufatore se presente in giudizio stato fosse, si procedea all'elezione de
  - Giudici , e come . num. 23.
  - L'accusatore producea le sue scritture, i testimonj, e le quistioni de servi. num. 21.
  - Gli accufatori fe la dinuncia contro i giudici non provassero, tenuti sono per la calunnia, e per la leg. Cornelia de falsis. num. 7 Gli accufatori ritraendofi dalle accufe eran puniti , e come . tom. 2. num. 1. f.
  - Accufatori di faziose unioni avean la libertà di eleggere i giudici di quella tribà , che meglio stimato avessero . tom. 2. num. 14. f. 100
  - Acerra, cioè altare, over incensiere ad incender odori ai morti, sa proibito. n.4.f. 34 Acqua.
  - L'acqua ove si radunasse, se il padrone del predio superiore, data opera . e con dolo le daffe corfo nel predio vicino, gli è tenuto i danni rifarcire . num. 1. & 4.
    - L'acqua piovana, se il danno recasse a caso, il predio paziente dovrà soffrirne il pefo ; non così , fe data opera avvenigle . num. 2.
    - L'acqua ad irrigandum fe fi doveffe jure servitutis, fi pad cercare coll'azione in factum . num. 3.
  - Acquidatti. Acquidotto se recasse danno ad alcuno, il padrone so deve rifare, num. 1. 1. 133 Acquidotti : non fi potean piantar arbori , fe non per 15 piedi in diftanza
    - de' medefimi . tom. 2. num. 10. Actus

| 11                                                                             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Clus - iter - & via - Vedi fervità presieli .                                  |   |
| dugio .                                                                        |   |
| Alagio - ad bonam frugem se recipere - e suo significato . num. 1. f.          | ١ |
| Adagio di Pericle - ad aras usque me amicum esse convenit - e suo signifi-     |   |
|                                                                                | ı |
| Adagio - Cedro digna - dicesi di quelle materie, che eran degne mandarsi       |   |
|                                                                                | I |
| Alagio - Endymionis fomnum dormis - e fuo figni ficato . num. 5. f. 3          | 2 |
| Adorazione.                                                                    | , |
| idojazione .                                                                   |   |
| L'adorazione di nuovi Dei, o d'altre nazioni fu proibita, perchè l'intro-      |   |
| dursi estranei istituti a discrezione del popolo, poteano in superstizione de- |   |
|                                                                                |   |
| generare. num. 1.                                                              |   |
| dottata                                                                        |   |

v.

Adottato.

L'adottato passando nella potestà dell'adottante, assumeva il di lui prenome en la desinenza in ano al proprio nome, come Ortavio, Ottaviano, e veniva ammesso alla successione, ed in facris dello stesso.

Adozione Competea ai figliuoli in potesti e con decreto del magistrato n. t. s.
Adozione competea ai figliuoli in potesti e con decreto del magistrato n. t. s.
Adozione feconso l'Uso mitto per legis achionem, e sue solumni a num. 2.
ib
Adozione enche per mezzo de testamenti e com: num. 4.
Adozioni simulate per ottenere ossi o per susprare erestiti surono proibite.

num. 5. Assissi fimulate valevoli non furono ad ottenere offici pubblici, ne ad ufurpare le eredità altrui . tom. 2. num. 3. literio .

Gli adulteri anticamente a varie pene furono fottoposti. tom. 2. num. 5. f. Agnati.

Gli agnati proffimi efclusi sono dalla tutela, se divenissero servi della pena.
num. 2.
f. 112
Ajuto divino

L' ejuto divino dee ciascuno nelle opere sue implorare . num. 2. f. 3 Altari. Gli altari per incender odore ai morti suron proibiti . num. 4. f. 34

Altare niuno ergere, o desicar potea, senza il permesso del Senato, o della maggior parte della plebe. tom. 2. num. 1.

Altezza di edinzi.

Altezza degli edifizi urbani variamente fu definita per riparare le rovine che poteau avvenire . num. 4.

Ambito .

Ambito era delitto con cui si facea trafico su gli ofici, e magistrati, che fu represso con più leggi, e sotto varie pene. tom. 2. num. 7. 1. Ambiziosi.

Gli ambiziofi di ofici, e magifirati fi punivano con varie pene, e congregando turbe per aver i vott, giudicar fi doveano come rei - de vi publica. E cotefle leggi fi dovrebbero oggi rinnovare contro gli ambiziofi, edignoranti tom. 2. num. 7.

Anciport.

Anciporti erano vie anguste, compensiarie per abbreviar cammino. num. 2. s. 1.37
Ancilo.
Ancilo su antichità, materia, ed uso, e perchè si dava ai liberti, tom. 2.

num. 9. f. 59

Domeru, Gorgle

ibid.

Animali .

Animali che possono nuocere, non si possono tenere nelle strade pubbliche. n. 4, s. 289 Gli animali che potean nuocere, si tenevano ligati in luoghi privati con sentenza d'avviso - cave ursum.

Annale, o Annaria legge.

Annale, o Annaria legge conteneva, che si descrivea l'età quando cercar si potessero gli osici, e magistrati, e come . tom. 2. num. 8. 9. f. 1

Gli anni ne tempi antichi diverfamente si numeravano, secondo che co costumi delle nazioni venivano ammessi. num. 1.

Anno solare ) qual differenza si ammette tra loro . num. 2.

L. anno solare su prima da Romulo istituito per giorni 304, e divisti per diece meli . num. 3.

L' anno fu corretto da Numa, e ci aggiunfe 51 giorni, e ne costituì due altri mesi, cioè Gennajo, e Febbrajo, e come. num. 4. ibid.

L' anno fu ricorretto da Giulio Cefare con averci aggiunto altri diece gior-

ni, ed ore fei, credendo esser così perfetto il giro della terra intorno il Sole; per le quali ore sei volle che in ogni quattro anni s' interponesse mi giorno dopo le 23 di Febbrajo, num.5. L'anno non su persetto, perche avanzando alcuni minuti si avanzarono i

L'anno non fu perfetto, perche avanzando alcuni minuti si avanzarono i giorni, e pero Papa Gregorio XIII. ne detrasse diece, acciò il Sole nel segno di Ariete nel di 21 di Marzo pervensse, num. 6.

Jegno di Ariete nel di 21 di Marzo pervenije, num. 0.

Annona de grani per il Pubblico, e per l'esercito, come si distribuiva, ed a qual prezzo, e misura, come si esigeva, e come si conservava. tom. 2. n.c. t. 40
Antestazione.

Antica legge - Eris confessis .

Gli antichi, ogni loro azione intraprendevano con buoni aufpici. num. 1. f. 4 Gli antichi nel principio dell' anno qualche buon opera cominciavano, perche

in tutto il resto se n' auguravano la continuazione. num. 3. f. Gli antichi ne savoravoli soro benesizi veneravano, e ringraziavano i Dei fruge, & mola ialia. ibici

Gli antichi ne lore convivi folevano le vivande ai Dei offerire . num. 1. f. 1 Gli antichi vivevano con altra schiettezza . tom. 2. num. 1.

Appio Claudio .

Appio Claudio per impuro amore, negò le vindicie in liberali caussa a Virginia, e come . num. 3.

f. 2:

g.ma, e come . num. 3. Arbitri . Gli arbitri si addimandavano al pretore, e'l pretore fecondo le varie azioni

gliel accordava, con la claufula si paret, e dovea comprendere l'azione del attore, el eccezione del reo, e que formole. 2011. 10. f. 243 Gl'arbitri i quali vendena la giulizia, con la pena della morte anticamenta

erau puniti . num. 1. f. 301

L'arbore che foprastasse nel predio del vicino, il padrone per 15 piedi alti

| L'arbore se dalla forza del vento venisse piegato, e pendesse nel predio alt<br>toglier si dee; e quindi al vicino compete l'azione in factum . num 4 | rui,       | ibid. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Gl' a bori non si possono piantare ove sono eli acquidotti, se non in dist.                                                                           |            |       |
| di 15 piedi, e perebe . num. 6.                                                                                                                       |            | 140   |
| Gl' arbori che fossero tagliati, fradicati, o diframati in danno del padron                                                                           | e vi       |       |
| fu la pena di xxv. assi, e per cadaun arbore egual azione competea;                                                                                   | inai       | 286   |
| con editto del pretore fu definita la pena del doppio. num. 1.<br>Arpinati.                                                                           |            | 200   |
| Gl'Arpinati, i Firmiani, e i Fondani ebbero il suffragio negl'affari della                                                                            | R          |       |
| pubblica . tom. 2. num- 15.                                                                                                                           | f.         | 55    |
| Arrogari .                                                                                                                                            | -          |       |
| Gl' arrogati ammessi non sono alla successione de' sedecommessi, sostituzioni<br>num, 12.                                                             | GC.        | 82    |
| Arrogazione .                                                                                                                                         | -          |       |
| L'arrogazione compete a coloro, che fono sui juris, e col rescritto del p<br>cipe. num. 1.                                                            | rin-       | -     |
| Arrogazione, sue qualità, solemuità, e differenza coll' adozione . num. 8.                                                                            | · i        | 77    |
| Arrogazione oggi non fi permette fe non coll'autorità del principe . num.                                                                             | . f.       | 81    |
| Arte magica .                                                                                                                                         |            |       |
| L'arte magica coll' autorità di molti vien contestata per effettiva, confes                                                                           | ma-        |       |
| ta con un fatto avvenuto a Cicerone . num. 6.                                                                                                         | f.         | 321   |
| L'arte magica tutta è impostura , e tutt' inganno , e come tale predicar si                                                                           | do-        |       |
| vrebbe da su l'altare, acciò non si offeudesse la cattolica credenza, e si                                                                            |            |       |
| credessero le femminelle . num. g.                                                                                                                    | t.         | 322   |
| Afinio Cerere .                                                                                                                                       | 4          |       |
| Afinio Cerere comprò una triglia fette mila danaj, uum. 9.<br>Affalitori.                                                                             | ŧ.         | 14    |
| Assaltori di strade si potevan uccidere; onde venue a distinguersi i furt                                                                             | i di       |       |
| campagna, e di Città . num. 6.                                                                                                                        | f.         | 269   |
| Affenti .                                                                                                                                             |            | ,     |
| Gl'affenti per caufa della Repubblica non fi potevano querelare . tom.2.n.                                                                            | 3. f.      | 96    |
| Affidui .                                                                                                                                             |            | -     |
| Assiduo chi fosse, e qual differenza vi passa col proletario, e capite censo . n.:                                                                    | . f.       | 203   |
| Atti                                                                                                                                                  |            |       |
| Gl' atti della discussione, graduazione, aggiudicazione, e liberazione, ha<br>origine dalla leg. Æris confessis delle 12 tavole num. 17.              | inno<br>f. | 236   |
| Attori                                                                                                                                                |            |       |
| L'attore se con dolo malo ottenuto avelle falfa vindicia su la roba altrui                                                                            | , il       |       |
| pretore costituiva tre giudici , e questi la falsità esaminando , condenna                                                                            | va-        |       |
| no l'attore alla restituzione della roba , e de frutti in duplum , e ci                                                                               | ò in       |       |
| pena del mendacio, e della mala fede . num. 1.                                                                                                        | t.         | 224   |
| Augustale.                                                                                                                                            | 4          | 282   |
| Augustale che cosa fosse, e suo valore, num. 5.                                                                                                       | 1.         | 402   |
| Aufpicj .  Aufpicj detti furono dall'offervazione degl'uccelli ,ab avis, & afpicio . num.1                                                            | . 4.       | 4     |
| Arreamimento                                                                                                                                          |            | *     |
| Avvertimento a deporre l'ozio, ed appigliarfi alle virtà . num. 9.                                                                                    | f.         | 337   |
|                                                                                                                                                       |            |       |

dalla terra lo dee diramare. num. 1. & 5.
L'arbore che fose in Città, e nocumento al vicino recasse, si dee recidere in tutto, e non facendolo il padrone, lo puol fare il vicino, e preniersi anche

1 V

i legui . num. 3.

| 17 | vocati .                                                                | v       |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| •  | Gli avvocati peroravano nelle cause, col tempo limitato all'attore,     | . 1 .1  |
|    |                                                                         | ed 41   |
|    | 7eo . num. 18.                                                          | f. 246  |
|    | Gli avvocati faceano intervenire i congionti del reo, e i figli pianger | iti per |
|    | muovere i Giudici alla pietà . num. 26.                                 |         |

Gli avvocati che difendono le caufe de clienti, possono riceversi fin alla somma di scudi 100; oggi però il di loro onorario est ex re cossituendum tom. 2. num. 8.

Azioni

Azioni eralitarie si dividono pro rata di guella parte che ciascuno viene erede, in modocchè pro rata puol convenire, ed esse convenuto, con la difinzione delle cose divissisii, ed indivisibili. num. 1.

5. 176

Azioni giudiziali nell'antichità adufate, capir non si possono, se non istrutto dell'antico romano processo. num: 1. dal pretore si dava all'attore per L'azione ad conserendam manum in rem, dal pretore si dava all'attore per

L'azione ad conicerenam naum in rem, dai pretore ji dava all'attore per efibirla al reo, e los flesso ji pricatava col reo, al quale bijognando dava pur anche l'avvocato. num. 2.
L'azione che l'attore al reo obbitus.

L'azione che l'attore al reo efibiva, contener dovea la verità, altrimenti cadea dalla caufa a una 3.

ibid.

dioni per la liberta una diretta liberali confie manum adfarere : l'altre

Azioni per la libertà, una diretta liberali caussa manum adserere; l'altra contraria, in servitutem adserere num. 1. 2. Azioni, przescriptis verbis, nassenti da contratti innominati, e loro formo-

le. num. 3.

Azioni nescenti da privato malesizio, e di loro formole. num. 4.

ibid.

Azioni miste familiæ erciscundæ, comuni dividundo, e finium regundorum, e loro formole . num. 5.
Azioni penali , e di loro formole . num. 6.
ibid.

Azioni pinali, e di loro formole . num. 6. Azioni arbitrarie bonæ fideï, St firisti juris , e di loro formole . num. 7. ibid. Azioni tal volta in tutto , e tal volta meno del tutto , e competano nelle ob-

bligazioni in quantum quis facere poterat. num. 3.
Azioni per il fatto proprio, o de figliuoli di fameglia, o de fervi, e sammettessno quod jusiu, de in rem verso, & de peculio. num. 9.
Azioni instituoria, escribioria, & tributoria quali fosfero, e di loro formole. ibid.

Azioni ereditarie non avean luogo contro i gravati a restituire, ma contro i fedecommessari, tom. 2. num. 2.

Azioni del fisco contro i possessioni de beni caducati, quando, e come gli spettavano. tom. 2. num. 14.

# В

Bacche, o Baccanti.

1.s bacche, o wer baccanti faterdotesse dis Bacco, loro dissolutezza, e come. n.2. s. 306
Balsamo.

Balsamo. the stress con arte dal fule comune, e come. num. 5.

Banni - I banni triplicati nelle accenfioni di candele, e gli altri atti di difcussione, graduazione, aggiudicazione, e liberazione, hanno origine dalla legge del-

grasuazione, aggiuaicazione, e itoerazione, nanio origine datta tegge deile xil: tauole, num. 17.

Benefizio della ceffione

Benefizio della cessione de beni , il primo ad accordarlo ai debitori su Servio Tullio. num. 2. & 12. Bene-

| frato . num, 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ŧ.       | 21  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Beni de condennati .  I beni de condennati , e proscritti si vendeano come spettanti al fisco , e se za pretenzione de figliuoli . tom. 2. num. 24.                                                                                                                                                                                                | n-<br>f. | 90  |
| Beni vacanti .  I beni vacanti quando non vi fosse stato pretensore si appartengono al fisco e come . tom. 2. num. 1.                                                                                                                                                                                                                              | f.       | 17  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | f.       | 336 |
| Buon nome.  Del buon nome ciascuno dee averne cura. num. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | f.       | 258 |
| С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |     |
| Cadaveri .  I cadaveri anticamente fi feppellivano nelle proprie cafe . num. 1.  I cadaveri fi bel/amavano con potenti bel/ami , che fi raccoglicumo dagl'at bori di cetro . num. 2.  I cadaveri per nuovo rito, dopo la pompa funerale, fi portevano a bruciare . n.: I cadaveri che auuto avelfero i denti ligati con fili d'ovo, fu permeffo pi | 5.1      |     |
| tersi con essi seppellire, o bruciare, e perchè . num. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | f-       | 38  |
| Caja Tarazia vergine vestale ebbe dalla Repubblica molte prerogative 3. perch? . com 2. num. 2. Cajo Mario.                                                                                                                                                                                                                                        | e<br>f.  | 17  |

familiare in Cital and decree del mani-

VI Benemeriti .

Cajo Mario non offante che venisse perseguitato da Silla, su egli richiamato in Roma. 10m. 2, num. 5.
Cajo Pontinio.
Cajo Pontinio su onorato dalla Repubblica, e come. 10m. 2, num. 6.
Libid.
Calounniatori.

Calunniatori, e qual fosse tal i loro pena: num.13.
Calunniatori, efaminata la calunnia, a avean la pena, e, se gl'imprimea nella
fronte la lett. K. id. Kalumniator. tom. 2. num.4.
Candidati.

Candidati chl erano, e zoncorrendo al magifrato dimoravano a ciel fereno, augurandos de i Dei segui di boon evento. num. 2.

Candidati quali fossero, qual ambizione avuto avessero, e come resistit.

tom. 2. num. 7.

Cane.

Il cane fe mordendo recaffe danno a qualche d'uno, l'azione fi dà concro il padrone, il quale o dee il danno rifare fecondo l'estimazione, o dar il cane in luogo di pma. 10m. 2. num. 1.

In Capin, & h. in stirpes.

In capita, & in stirpes, loro significato, ed importanza. num. 2. f. 171
Capite censi.
Capite censi chi fossero, e qual differenza vi passa coll'assiduo, e proletario.n.2. f. 208

Capite diminuti.
Capite diminuti chi erano, distinguendosi la diminuzione in massima, media,

minima . num. 3.

Carce-

Tromport Consta

| Carceri . VII                                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                        |     |
| Careeri private furon proibite con costituz di Giustin. imp.,e con la pena. n.11. f. c<br>Careeri pubbliche chiamate lautumie, poi Tulliane, ed indi robur, e loro<br>autori. num. 29. | 232 |
| Carri .                                                                                                                                                                                | 257 |
| Le carti leggiermente linite col liquor del cedro, si preservavan da i tarli.n.3. f.                                                                                                   | 19  |
| Caso forsuito samplice, e ) si distinguono, e se n'adducono gli esempli .<br>Caso fortuito nascente da colpa ) num. b.                                                                 | 228 |
|                                                                                                                                                                                        |     |
| Catacombe, nelle quali morenio alcun Cristiano veniva seppellito, e come.<br>num. 20. & 22.<br>Cautele.                                                                                | 24  |
|                                                                                                                                                                                        | •   |
| Cautele, che si devono nelle adozioni osservare, ed anche nelle arrogazioni.                                                                                                           |     |
| Cautele che fi adufavano nelle caufe di violenza                                                                                                                                       | 80  |
|                                                                                                                                                                                        | 24  |
| Il Celibato, se nell'antica legge stato sosse, o no ammesso, e se n'adducono<br>le varie opinioni. num. 1.                                                                             | 83  |
|                                                                                                                                                                                        | ۰3  |
|                                                                                                                                                                                        | 84  |
|                                                                                                                                                                                        |     |
| Il celibato volentario, per configlio fu approvato e el fortato a i Minifri del-<br>la Chiefa, ed indi definito con più Concilj, num. 4. & 6.  ibi                                     |     |
| Il celibato e i noftri preti aggi eselle Concilj . num. 4. & 6.                                                                                                                        |     |
| Il celibato a i nostri preti oggi toglier si dovrebbe per più potenti ragioni.n.8. f.                                                                                                  | 85  |
| Cenfori istituiti da Ser. Tullio, e loro autorità, che indi fu diminuita, e poi<br>di nuovo reintegrata: tom. 2. num. 7.                                                               | 18  |
| Cenjori come prima il loro oficio era quinquennale e coil noi fi restrinfe ad un                                                                                                       | 10  |
| anno, e mezzo . tom. 2. num. 8.                                                                                                                                                        | 19  |
| Gemeterj.                                                                                                                                                                              | ,   |
| Cemeterj, ne'quali morendo alcun cristiano veniva seppellito . num. 20. & 22, f.                                                                                                       | 24  |
|                                                                                                                                                                                        | •   |
| Cerei foliti darsi nelle fasti saturnali suron proibiti, eccetto che a i potenti. tom. 2. num. 9.                                                                                      | ı o |
| Cerimonie                                                                                                                                                                              | -   |
| Cerimonia curiofa, come si scioglievano i matrimonj tra i Moscoviti . num. 5. f. 5<br>Cesare.                                                                                          | 7   |
| Colore by apprete della Danibilia                                                                                                                                                      | _   |
|                                                                                                                                                                                        | 0   |
| Ceffione di beni .                                                                                                                                                                     | 8   |
| Cessione di beni fatta senza dolo , liberava il debitore . tom. 2. num. 11. f. 2                                                                                                       | 0   |

Cessione in jure .

La cessione in jure qual fosse, e come ne contratti si adusava . num. 2.

Chiodo .

Cipri .

Chiamata in giudizio iudizio si praticava con privata autorità, ed in chè maniera; La chiamata in giudizio si praticava con privata autorità, ed in chè maniera; e dall'atto dell'autofazione moliti ne venivan esclusse, e perchè . n. 9. & 11. s. 201

Chiodo che s'immettea ne parieti, e valea a numerar gl'anni . tom. 2. num.13. f. 22

Cipro, da ifola fu ridotta in forma di provincia . tom. 2, num. 3. f. 96

f. 184

Citazione per litteras .

| per non effer rapiti in giudizio. num. 10.                                                                         | t.  | 202        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Cittadini romani .                                                                                                 |     |            |
| I cittadini romani godevano i dritti quirizi, e quali . num. t.                                                    | ŧ.  | 59         |
| I cittadini romani per goder ajuto e liberta, bastavan spiegarsi - civis rom                                       |     | _          |
| nus fum - num. 5.                                                                                                  | f.  | <i>6</i> 0 |
| Claudio .                                                                                                          | , . |            |
| Claudio con più sen consulti ebbe le steffe prerogative, che dal Senato, e d                                       | al  |            |
| popolo furon ad Augusto accordate, num. 3.                                                                         | 1-  | 47         |
| Claufula ad pœnam dupli                                                                                            |     |            |
| La clausula ad poenam dupli, trae la sua origine dalla legge idelle xii. t                                         | a-  |            |
|                                                                                                                    | 1.  | 186        |
| Clepfidra .                                                                                                        |     |            |
| Clepfidra, specie d'orologio ad acqua num. 18.                                                                     | ۲.  | 246        |
| Collegi.                                                                                                           |     |            |
| I collegj , legittimi non sono , se non dal principe , o dal senato approvat                                       |     |            |
| e però altri legittimi . ed altri illegittimi fono . num. 1.                                                       |     | 138        |
| Il collegio de XII. arvali , qual fosse stato , e da chi istituito . num. 2.                                       |     | bid.       |
| I collegi d'altre arti, furono con legittima autorità instituiti, e quelle leg                                     | gı  |            |
| che i Sodali volevano fi potevan costituire, purche contrarie non fossero                                          |     |            |
| i pubblici dritti . num. 3. & 6.<br>I collegi di eretici , come illeciti furon condennati , con le pene a i ricett |     | bid.       |
| tori, e così d'ogn' altro collegio illecito, num. 4. & 7.                                                          |     |            |
| I collegi e:clesiastici non possono oggi fare nuovi acquisti . num. 5.                                             |     | bid.       |
| Collegy a' artefici istituiti prima da Numa, ed indi perchè quast dismessi                                         | ۲.  | 189        |
| ron reintegrati . tom. 2, num. 17.                                                                                 |     |            |
| Collegio di Sacerdoti inftituito da Numa, e tra essi vi su chì avea il prim                                        | i.  | 23         |
| te, Pontefice massimo appellato. tom. 2. num. 1.                                                                   |     |            |
| Col'usione.                                                                                                        | r.  | 102        |
| Collusione tra'l padrone e'l servo, acciò libero dichiarato fosse; chi tal co                                      |     |            |
| Inflone mettea in chiaro, acquiftava il fervo isteffo. tom. 2. num. 18.                                            | u-  |            |
| Colonie.                                                                                                           | 1.  | 23         |
|                                                                                                                    |     |            |

Citazione per litteras contro coloro i quali fi ftavan in tafa , come per afilo ,

Colonle queli erano, e come fi diftinguevano tra civili, e militari, tomo, 2. n. 20, 4. Colonle di 11 del finime Po, e quelle favori l'Italia finitime al Po acquiflar poteano la citatiniama romana, e come tomo, 2. n. n. 10. Colon lata.

Colon lata.

La colya lata in civilibus equivale al dolo, non così in criminalibus, ove

la cólpa fi punifee come cólpa, non gia cóme dolo. num. 7. f. 312 mirii. . Comizj, Tributi, Curiati, e Centuriati quali fosfero stati. tom. 2. num. 21. f. 25 Comizj, Tributi, Curiati, e Centuriati quali erano e dove si congregavano. n.3. f. 53

Compratori non devono mentire su la qualità, e prezzo delle merci. n. 1. f. 196
1 compratori non devono mentire su la qualità, e prezzo delle merci. n. 1. f. 196
1 compratori delle cole rubate tenuti sono alla restituzione senza ripetere il
prezzo. num. 9.

Il concilio Maguntiaco permife la fepultura in chiefa ai foli Vefcovi, Abati, Preti degni, e laici fedeli; d'onde nacque l'ambizione che tutti foffero degni de co. 0.25.1, 26 Concu-

| Concubigato.                                                                                                                                                                                                                                            | • /-        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Concubinato nell' antichità fu permeffo, ma non a colui che avea moglie, altra concubina, a oche per congiunzione di fangue il matrimonio non gli e permeffo, num. 4. Concubinato fu indi proibito con le leggi civili, e canoniche . num. 5. Concubin. | ŧ.          | 93<br>id. |
| Le concubine furano interdette torces P elses Jelle De Cine                                                                                                                                                                                             |             |           |
| Le concubine furono interdette toccar l'altare della Dea Giunone, e perché e controvenendo, col facrifizio si dovean espiare, num. 2.  Condictus dies.                                                                                                  | ŕ.          | 16        |
| Condictus dies , & status dies , qual ne foffe la differenza . num. 2.                                                                                                                                                                                  | f. 2        |           |
| Confessione in giudizio.                                                                                                                                                                                                                                |             |           |
| La confessione in giudizio per esfer valida, quali condizioni si ricercano . n. 4.                                                                                                                                                                      | ٤.          |           |
| Confini.                                                                                                                                                                                                                                                | . 2         | 47        |
| I confini de' predj , essendovi contesa, col giudizio di tre periti si devono co                                                                                                                                                                        | )-<br>f. г. | 48        |
| Congiure.                                                                                                                                                                                                                                               |             | 40        |
| Le congiure sospette sono alla repubblica, e chi tali cose praticasse, egli<br>sottoposto alla pena capitale. tom. 2. num. 16.                                                                                                                          | 2 .         |           |
| Confanguinei .                                                                                                                                                                                                                                          |             | • •       |
| I confanguinei prossimi, e la madre, non domandando il tutore al papillo tr<br>un'anno, privati sono dalla successione di lui. num. 6.                                                                                                                  | a<br>f. 11  | 12        |
| Confecrazione,                                                                                                                                                                                                                                          |             | ٠,        |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |

onfectazione di tempio, altare, o altro far non si potea, senza il permesso della piese. com. 2. num. 22.

Confenso.

Il consenso de genitori si ricerca ne matrimoni de figli . num. 2,

Il conjeujo de genutori fi ricerca ne matrimonj de figli. num. 2. oniolati : Conjolati ; confirmati per altro quinquennio a favor di Pompeo. tom.2. n.20. f. 88 Conjolatoșal in altre cariche civili verie di posizioni furono date . t. 2. n.22, f. 80

Consuetudini.

Consuetudine, e legge, qual differenza ammettono. num. 3.

Consuetudine abracciata su 1 celibato nella Chiesa occidentale, e consirmata

eon più concilj. num. 6.

6. 85

Confactuline contraria al celibato abbracciata da i greci nella Chiefa orientale. num. 7.

Contestazione.

Contestazione della lite, e quale fosse num. 14.

Contestatione della lite, e quale fosse, num. 14.

f. 245
Contratent:

Contratent:

Contratent:

Contratent:

Contratent:

Contratent:

Contratent:

Le additionable

And Depile eran tenuti per quella quan
fero il vizio della cosa, alla pena del doppio eran tenuti per quella quan
fero il vizio della cosa, alla pena del doppio eran tenuti per quella quan
fero il vizio della cosa, alla pena del doppio eran tenuti per quella quan-

trid dedotta nel contratto . num. 2. f. 181
Con tratti . rerum mancipi , & nec mancipi fi affolvevano con la mancipa-

I contratti terum mancipa, o nec manupa n ajiouvoono con ia mancipazione jure nexus, & per cellionem in jure, con cui della cofa ven luta, o altrimenti aifpolfa, il dominio per dritto civile fi trasferiva. num. 1. f. 184 I contratti fian nominati, o innominati, obbero altro legal alpetto coll'anti-

del tempo . num. 3.

f. 186
Contratti matrimoniali , loro qualità , disposizioni , \* proibizioni , \* special-

Con:umelia ed ingiuria qual fia la lor differenza . num. 1,

S
Con-

| <b>x</b>                                                                            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Convivj.                                                                            |       |
| I convivi funerei furon proibiti , ciocche non ebbe effetto , anzi dilatati ne' cri | i-    |
| ftiani , num. 2.                                                                    | f. 31 |
| Convivio funereo, chiamato Silicernio, e quale.                                     | ibid. |
| Corone .                                                                            |       |
| Le corone lemniscate, con le quali si adornavan le porte, e i sepolcri suro         | n     |
| proibite . num. 3.                                                                  | f. 34 |
| Le corone varie furono di mirti , alloro , quercia &c. , e l'acquirente ne fa       | t-    |
| cea pompa ne funerali . num. 2.                                                     | f. 35 |

Corona di quercia fi dava a colui che falvato avesse alcun cittadino da nimici. tom. 2. num. 7. f. Corpi morti. Il corpo morto di Pallante figliuol di Evandro ) In forza del balsamo orientale,

di Tulliola figluoda di Cicerone ) dopo molti fecoli trovati fi di Giulia Prifa II., e d'altri ) fono incorrotti, num. 4. f. Il corpo morto di Giuftino imp. fu balfamato con balfamo orientale, num. 6. f. Cole litigiole « La cofe litigiofe delotte in giudizio non possono donarsi a i Dei, nè a persone

Le coje ittigioge desotte in guistico non pojjeno donarfi a i Dei, ni a prijone
potenti alla pena del doppio. num. 1. & te.
Le coje litigioje ed anche libere, non pojjeno oggi acquiftarfi da i luoghi
pji, numa. 5.
1. 1.

Costituzioni.

Costituzione di Giussimiano imp. per la successione degli adottati, con la difinazione se dagli ascendenti, o dagli estranei. num. 6.

Costituzione di Giussimiano imp., che proibi luso delle private carceri, e con la pena. num. 11.

La pena . num. 11. f. 232

Creditori.

I creditori per le ujure efatte all'eccesso, più del quadrante non potevan conseguire . tom. 2. num. 2.

feguire - tom. 2. num. 3.

f. 3

Cristiani.

I cristiani non devono far cosa senza il divin ajuto, perchè in signo crucis

omita sunt auspicanda . num. 5.

I cristiani perseguitati da i gentili , convenivano nelle grotti , e cave sotterrance , chiamate catacombe , o cemeter) . num. 20. 8t. 22.

f. 24

Il culto al vero Iddio è dovuto con pura fede, e sincerità di cuore, esclusi i bacchettoni che mettono il nome de Santi per torcitojo, e come. num. 2. f. . Curatela.

La curatela dei prodigi è commella a i magilirati, e con quali facoltà num. 4. 6. 123. La curatela del fusioli, e de prodigi quanto finifea. num. 5. 113d. La curatela de' muti, e de fordi fi dà per interpretationem juris . num. 6. f. 124. Curatori .

Curatori altri legittimi per i furiofi, mentecatti, prodigi, muti, e fordi; ed altri dativi per i minori; e fe costituir si possono col testamento, e come. num. 1.

Curatori legittimi fono gli agnati proffimi, e questi mancando, i Giudici danno il Curatore con le cautele devute, aum. 24.

Curiate leggi.

Le curiate leggi eran quelle che ne curiati comizi si rogavano. tom. 2. num. 23 f. 26 Curie

|                                                                             |                  |               |       | • •       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|-----------|
| urie.  Le curie del popolo romano folevano ri, e si dissero comizj. num. 2. | congregarfi nell | a rifoluzione | degli | affa<br>i |

## D

| Danno ·                                                                  |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|----|
| I denni che a calo avvengono da i quadrunedi il tafrone se non solesse   | ai |    |
| paziente il danno ritare, dee dareli l'animale istesso, nom. 1. St 2.    | f. | 28 |
| Danno commesso con ingiuria , e con dolo , relativo alla legge Aquilia , | ſī |    |
| distingue di tre maniere , e come . tom- 2. nure. 2.                     | f. | 2  |
| Dahiri                                                                   |    |    |

I debiti de soci latini ebbero l'istesso riguardo de debiti dei Cittadini romani. tom- 2. num. 3. Debitori.

I debitori confessi, o giudizialmente condennati avean le indugie di un mese a pagare il creditore. num. 3. & 5.

Il debitore non pagando tra un mefe, potea il creditore mettereli le mani addoffo, e condurlo nel foro per effergli aggindicato a preflare le opere. n.7. 1. 229

Il debitore non pagando, ne dando l'espromissore, restava aggindicato al creditore a prestargi le opere sue sin alla soddissatione, e percià lo potes tener carcerato, et anche ligato, e con cepsi, la gravazza dequali su destinata per quindici libre num. 3. & 9.

ffinata per quantici libre. num. 8. 88.9.

I debitori furon abilitati col benefizio dell'infolutum dazione, e fe folventi
ffati non fossero, con la cessione de beni. num. 12.

f. 22

fatti non jojero y osi a signosa us anti autini. All fatti non jojero y osi a delici y potendo y fi alimentavano da fe y altrimenti il creditore una libra di farina di farro gli dovea dare al giorno , o più a di lui elezione , num. 12.

1. 21 debitori addetti non fi poteano uccidere, come volgarmente taluni credevano, ma fecondo la frafe - dare pænas capite - fi vendeano in fervitù, e

come . num. 15.

1. 234
1 debitori confessi eran sottoposti a i creditori , e questi potean tenerli ristretti
in careere privato . tom. 2. num. 2.

1. 26

I debitori furon abilitati a non venir più rifiretti; e quindi fa definito, che i beni, nun già la perfona reftasfero obbligati, tom. 2. num.; i bid. I debitori furon anche abilitati col benefizio dell'in folutum dazione. i bid.

I debitori uon si devono tener ristretti con legami o ceppi, se non quando meritassero la pena. tom. 2. num. 2.

fona . tom. 2. num. 2.

Decemviri.

Decemviri creati alla divisione de campi là nell' Africa, dopo la presa di
Cartagine. tom. 2, num. 3.

1. 29

Dei mani, ammilero i gentili che fossero le anime buone dei desunti, le quali coi corpi si restavano uei sepoleri; all'incontro le anime triste sotto nome di larve vegavano al insessera gli uomini. num. 1.

1.

Dei mani altri fi perfuafero che fostero i Genj., che fotto nome di lari aveffero la tutela delle famiglie, delle cafe, e delle strate; e però gli confacravano i fepoleri, gli ergevano altari, e gli osferiumo facrifizi. n. 2. f. 2 Delitti

| All                                                                                                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Delitti .                                                                                                                                              |       |
| Il delitto di perduellione) quali fiano, e quali differenze ammettono tra loro                                                                         |       |
| Delitto di lesa maestà ) num. :.                                                                                                                       | 327   |
| Delitto di lesa maestà ) num. 1.<br>Ne' delitti di lesa Maestà ) varie leggi , e varie pene furono costituite                                          |       |
| Ne' delitti di perduellione ) num. 2,                                                                                                                  | . 303 |
| Ne' delitti di veleno basta l' attentato col dolo malo caussa necandi hominem                                                                          | ,     |
| ed è tenuto il compratore, ed anche il venditore, num. 11.                                                                                             | . 324 |
| Ne' delitti pubblici fi procede ex officio , tom. 2. num. 1.                                                                                           | ibid. |
| Ne delitti privati ci dee la querela degl' interessati intervenire.                                                                                    | ibid. |
| Ne delitti privati ci dee la querela degl' interessati intervenire .<br>Delitto di lesa Maestà concorre tra i più gravi , e quali fossero , e sue pene |       |
| tom. 2. num. 2.                                                                                                                                        | . 67  |
|                                                                                                                                                        |       |

Delitto atroce del parricidio, che contiene molte perfone congiunte, e sua pe na . tom. 2. num. 5. 82 Delitto di plaggio qual fosse, e sue pene . tom. 2. num. 16. 87 Delitto di fodomitica venerea azione, proibita, e sue pene . tom. 2. num. 26. QI

Delitti de repetundo si appropriava contro i Magistrati, e come; e surono repressi con molte leggi. tom. 2. num. 7. 97 Delubri .

Delubri furono templi dicati a più Dei , e nella lor formazione varie cerimonie v' intervenivano . num. 2. Denti .

Denti , specialmente quei d'avanti , necessarii alla pronuncia . num. 1. f. Denti mancanti , l'arte supplendo alla natura , si lavoravano , e si ligavano 37 con fili d'oro . num. 2. ibid.

Depofitary . I depositari negando il deposito, temevano i castighi de' Dei, come avvenne

ad un tal Glauco . num. t. f. 105 I depositari negando i depositi venivano riputati, e castigati come ladri . n.2. ibid. I depolitari con leggi delle xii. tavole venivano condennati a depolitare il doppio. num. 3.

I depositari con legge mosaica venivano condennati a restituire il quintuplo . num. 4. ibid. I depositari con editto del pretore venivano condennati talvolta al sunplo,

tal volta al doppio. num. 5. f. 196 Depositi • f. 250

I depositi anticemente si faceano ne templi de Dei , e perchè . num. 2. Detrattori . I detrattori fono peggiori delladri, e la di loro lingua produce tristi effetti.n.2.f. 250 I detrattori castigati da Dio , e se ne adduce un' istorietta . num. 8. f. 202

Il diavolo fe possa far patto espresso coll'uomo, e se abbia facoltà di eseguif. 319

re le empie voglie de stregoni, e si risolvono i casi . num. 3. f.
Il diavolo da se stesso non ha facoltà alcuna, e quel che sa, lo sa col permesso di Dio , e se ne adducono gli esempli. num. 4. f. 323 Dicis cauffa .

Dicis cauffa che importava, e qual civil obligazione producea . num. 3. Difesa del reo, e fi destinava il giorno certo per il congregamento del popolo

ne comizj . num. 10. Difesa per mezzo degli Avvoc ati dell'accusatore , e del reo , e terminando la loro orazione, finivano col verbo - dixi - num. 26. f. 256 Diret-

| Direttari .                                                                                                                                                              | XIIX                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Direttari chi fiano, e come 3 intendono qualora entraffero per forza                                                                                                     |                        |
| casa altrui, e di loro pena . tom. 2. n.um 2.  Dis pro diis .                                                                                                            | t. 47                  |
| DIs pro diis, e così in ogni lettera majuscola in mezzo la dizione, si d<br>cava nella pronuncia della parola. num. 1.                                                   | lupli-<br>f. 10        |
| Disposizione.                                                                                                                                                            |                        |
| Disposizione fatta dalla repubblica del patrimonio ereditario del Re A di cui fu erede il popolo romano . tom. 2. num. 2.                                                | f. 43                  |
| Diffenzione.                                                                                                                                                             |                        |
| Distanza.  Distanza.                                                                                                                                                     |                        |
| Distanza tra gli edistizi alieni, e'l rogo, o nuovi sepoleri, ester dovi<br>60 piedi; non coil se gli edistizi sossero propri, o che si permette ser<br>padrone, num. I. | a di<br>o dal<br>f. 41 |
| Dittatura .                                                                                                                                                              |                        |
| La dittatura per mezzo di offerte niuno la potea ottenere, e nell'elezion<br>dittatore, niuno ci si potea opporre . tom. 2. num. 7.                                      | f. 30                  |
| Divisione.                                                                                                                                                               |                        |
| La divisione dell'eredità inter plures coheredes, si assolve coll'azione<br>lix erciscunda per mezzo degli arbitri num. 1.                                               | f. 178                 |
| Divorzi •                                                                                                                                                                |                        |
| Divorzi permessi a i mariti per giuste cagioni, e non essendovi giusta                                                                                                   |                        |
| vi fu la pena . num. 1.                                                                                                                                                  | 1. 95                  |
| Divorzi permessi con la legge mosaica ob aliquam seditatem . num. 2.<br>Divorzi per abuso , e senza causa de mariti alle mogli, e da queste a                            | ibid.                  |
| li, e come . num. 5.                                                                                                                                                     | f. 98                  |
| Divorzi che seguivano di comun consenso de conjugi . num. 4.                                                                                                             |                        |
| Divorzi ammessi, secondo le cause nel dritto canonico descritte. Con questo                                                                                              | 1. 97                  |
| matrimoni non fi ficiolgono quod ad vinculum, ma folo quod ad fepa                                                                                                       | ene i                  |
| nem thori, num. 6.                                                                                                                                                       | f. 98                  |
| Dolo malo.                                                                                                                                                               | s. 95                  |
| Dolo malo differisce dal dolo buono, e qual sia . num. 4.                                                                                                                | f. 126                 |
| Donazioni .                                                                                                                                                              | 1. 120                 |
| Le donazioni furon ristrette a scudi 200. a riserba delle persone cong                                                                                                   | iunte.                 |
| tom. 2, num. 8.                                                                                                                                                          | f. 30                  |
| Le donazioni far si doveano con la solenniti della mancipazione, e                                                                                                       | tradi-                 |
| zione, all' infuori de genitori, e de figli .                                                                                                                            | ibid                   |
| Alle donazioni furon date altre cautele, cioè, la ftipulazione, la tradi                                                                                                 | zione,                 |
| e l'infinuazione, e fin a qual fonma, e specialmente furon cautelate                                                                                                     | le do-                 |
| nazioni tra'l padre, e'l figlio in poteftà fiftente.                                                                                                                     | ibid,                  |
| Donne gravide.                                                                                                                                                           |                        |
| La donna pravida se morisse, se le dee far la sezione dell'utero pri                                                                                                     | ma di                  |
| farfeli l'esequie ; e ciò per poter il feto animato salvare ; e chi il ci                                                                                                | nira-                  |
| rio praticaffe fi ha come reo di quafi omitidio . num. 1.                                                                                                                | f. 44                  |
| Donne gravide povere se con un sol parto dassero alla luce trigemina                                                                                                     | prole,                 |
| si devono dal Comune alimentare . num. 1. & 3.                                                                                                                           | f 104                  |
| La donna se morisse gravida non si dee seppellire se non dopo fatto l'                                                                                                   |                        |
| ne del parto . tom. 2. num. 9.                                                                                                                                           | 1. 74                  |

Donne:
Le donne le quali per altri si obbligassero, contro le meiesime non si dà azione;

| XIV                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ne ; e vedi le limitazioni . tom. 2. num. 5.                                     | 49    |
| La donna ingenua se concubito avuto avesse con alcun servo alieno, dinun-        |       |
|                                                                                  | 75    |
| Donna maggiore di 50. anni mavitandofi con un uomo minore de' 00., le di         | -     |
| lei doti dopo la di lei morte caducavan al fisco . tom. 2. num. 6.               | 78    |
| Dritti padronati .                                                               |       |
| Dritto patronato, e clientare fu da Romulo instituito, e perche. num. 1. f.      | 209   |
| Britto patronato e clientare avea le fue strette obbligazioni , e quali . n. 2.  | ibid. |
| Dritto patronato e clientare si suppone proseguito fin all'impero di Leone,      |       |
| ed Antemio, ed indi difuja:o. num. 4.                                            | ibid. |
| Del dritto patronato, e clientare fe ne veggono le reliquie ne feudatari, ed     |       |
| anche negl'avvocati quod ad nomen patroni, num. 5.                               | 300   |
| Dritti •                                                                         |       |
| Dritti della cittafinanza romana , quali , el a chl accordati , tom. 2. n.12. f. | 20    |
| Dritti degl' antichi cittadini romani - de capite civis - confermati con leggi   |       |
| tribunicie tom. 2. num. 4.                                                       | 52    |
| Dritti de Siciliani quali ftati foffero . tom. 2. uum. 14. f.                    | 54    |
| Drufo prefetto &c.                                                               | 34    |
| The section of the City of some C. Coming the section of any lines               |       |
| Drufo prefetto della Città nel primo di Gennajo faliva in tribunale per buon     |       |

# E

augurio . num. 3.

| Edifiz).                                                                      |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Edifizio moderno cede all'antico ; e quindi l'antichità prevale . num. 2. f   |     |   |
| Gli edifizi urbani anticamen e fi fabricavano al uno al uno lasciandovi le    | 0   |   |
| - spazio di piedi due e mezzo per rimuover il sospetto dell' attacco del fuo- | -   |   |
| co . num. 1. & 4.                                                             | . 1 |   |
| Gli edifizi urbani cominciarono a congiungersi, e si costituirono le strade,  | , ' | ٠ |

ferva, con arcefi riguardo al longo, al tempo, ed alle perfore. "D. 7, f. 3, 5t. Edit to del pretor per l'elimatione delle ingierie, e come. num. 6. f. 25 Effetti della paterna potefià molti fe n'eferitono, e tra effi, il patre avea il dritto delle vita e delle morte fopra i figliandi, efponerli, e venderli per tre volte. num. 6. f. 67

Egizi.

Gli egizi ballemavano i calaveri, gli confervavan in cafa, e gli ammettetano alla menfa, e tal volta fe gl' impegnavano, e come num. 7. f. 207

gli egizi obbero il farto come indifferente num. 2. f. 267

Emancinazione.

nancipazione.

Emancipazione de figlj secondo l'antico costume per jegis actionem, e sue
folen-

Provincia C

folennità differenti tra i mafchi . e tra le femmine , e nipoti . num. 1. &t 4. f. 73 Emancipazione secondo la costituzione di Anastasio imp. num. 2. Emancipazione secondo la costituzione di Giustiniano imp. , che oggi si offerva . num. 3.

Endimione . Endimione (figura degl'oziofi) antepose il sonno ad ogn'altro favore . n.5. f. 334

L'erede non adempiendo a i funerali, fu fottoposto alla pena di certo sacri-

fizio ; ma non così fe morto foffe annegato . num. 2. Erede eft aneo pria di atire l'eredità , dovea la vigefima al fifco . tom.2.n.4. f. 29 Erede estraneo premorento al testarore, tutt' i beni si dovean al sisso, cioc-che su poi abrogato da Giustiniano. tom. 20

Gli eredi feritti non devono aver'meno della quarta parte dell'eredità per leg. falcidia; e se il testatore di più disponesse, essi se la ritengono . tom.2. n. . f. 116

L'eredità compete dopo la morte, giacche non datur hereditas viventis . n.10. f. 170 L'eredità la quale caduca fosse divenuta si deferiva al sisco, e costui agiva

contro il possessore . tom. 2. num. 14. Ermafroditi .

Gl' ermafroditi si numeravano tra i mostruosi parti, ma indi furono conservati . num. 2. Efequie .

. Esequie, che si faceano a i defunti in Roma, e con quali cerimonie . num. 18. f. 22 Esequie; durante il di lor tempo, i congionti non potevan in giudizio esser chiamati . num. 1 9.

Eterno - e sempiterno . Eterno , e sempiterno - qual differenza ci passano tra queste voci . num. 2. f. 151

Falfità .

Falstid su i testamenti, su le monete, sopra ogni scrittura, e sopra le misure, è loggetta alla pena . tom. 2. num. 1. Falfità ella è, quanto fi cercasse involvere alcun innocente con falsi testimoni.

quanto alcuno fi coscrivesse alcun legato o fetecommesso nel testamento altrui . quanto fi avesse coscritto tutore d'alcun pupillo. quando l'erede coscritta avesse l'eseredazione del figlio, o nipoti

del testatore in potestà; e quando tolta aveffe la liberta lasciata al serve . tom. 2. num. 1. ibid.

Fani, furon i templi ad un fol Nume dicati, e nella for formazione varie cerimonie v' intervenivano . num. 2. f. 10 Fascie che si conseguivano da coloro i quali più figli avessero . tom.2. n. 5 f. 71

Fazioni, fo pette fono alla Repubblica, e chi tali cofe praticasse, eglè fot-

toposto alla pena capitale . tom. 2. num. 16.

Le Femmine in occasione della morte d'alcun congionto, si stracciavano il petto, e le guancie con ughie, fino all'effusione del sangue, ciocche indi con legge

| χ¢τ                                                                                                                                                                                                                              |                                           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| legge fu proibito . num. 1.                                                                                                                                                                                                      | £.                                        | 28    |
| Le semmine esser doveano sotto la perpetua direzione de tutori : nut<br>Le semmine illustri surono esenti dala tutela, cha si ampliò alle mi<br>vel quatuor liberorum , ed a poco a poco generalmente surono e,                  | adri trium,                               |       |
| pe/o . num. 2.                                                                                                                                                                                                                   |                                           | 116   |
| Le femmine aveano il mundualdo per legge de' Longobardi , e come .                                                                                                                                                               |                                           |       |
| Le femmine furono escluse dall'eredità testamentarie dal quarrante<br>e furono escluse dalle successioni intestate, all'infuori se fossero                                                                                       | in fopra .                                | ioid. |
| <ul> <li>li, ciocche poi andiede in difafo, è nuove leggi furon vostituis<br/>Le femmine non si poreano istituir eredi da colui che possede cent<br/>se non sopra il quadrante, nè si potean sar legati più di quelch</li> </ul> | e. nu.4. f.<br>omila H-S.<br>e fi Jovesse | 166   |
| all'erede appartenere : e più che succeder non potessero ab intesta                                                                                                                                                              | ito, se non                               |       |
| foffero confauguinee . tom, 2. num. 5.                                                                                                                                                                                           | f.                                        | 44    |
| eratori .                                                                                                                                                                                                                        |                                           |       |
| I feneratori non potevano dar danaĵo ad usure al figliuoli di fa.<br>pagarlo dopo la morte de genitori-, tom. 2. num. 4.                                                                                                         | meglia per                                |       |
| H.                                                                                                                                                                                                                               | ,                                         |       |
| Festi a i Dei mani, appellate seralia, e quali. num. 2.<br>Festi terminali in ouore del Dio Termine, si celebravano alle 23                                                                                                      | di Febbra-                                |       |
| jo. num. b.                                                                                                                                                                                                                      | ţ.                                        | 52    |
| Festa che si celebrava al Dio Termine, e perchè. num. 2.<br>Festa al Dio Termine alla cui tutela si stimavano assistati i term<br>li ; e cht coll'aratro, o in altra maniera di guastarli avesse ar:                             | ini predia-                               | 145   |
| nemente una coi bevi potea effer uccifo. num. 2.                                                                                                                                                                                 |                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  | r.                                        | 146   |
| ejusioni .<br>Fidejusfioni che si prestavano dall'attore, e dal reo, cioè judicato<br>di, e di non deteriorare la cosa dedotta in giudizio, ed essena                                                                            | ım folven-                                |       |
| ratori , promettevano dominum ratam habere . num. 12.                                                                                                                                                                            |                                           | 244   |
| lj , e figliuoli .                                                                                                                                                                                                               |                                           |       |
| I figly a i quali il padre di prender moglie permesso avesse, ven<br>posevano per legge di Numa . num. 7.                                                                                                                        | der non fi                                | 63    |
| Figliusli esposti nel campo olitorio, ove era la colonna lattaria .                                                                                                                                                              |                                           |       |
| I figliuoli di fameglia passando a marito, il padre non avea pote derli num. 1.                                                                                                                                                  | ftà di ven-                               | •     |
|                                                                                                                                                                                                                                  | _, ,                                      | 76    |
| Figli nati da confarreati genitori, si appellavano patrimi, e matrin<br>Figliuoli di fameglia auticamente si davano pro noxa, ciocchè poi<br>dell'uso: num. 2.                                                                   | fu abolito                                | 90    |
| I folivoli non han narte nei delitti naterni. Gechi la nena non a                                                                                                                                                                | tone if d.                                | 279   |

Fee Fei

Fid

Fig

90 279 linquente oltrepassare. nura 3. f. I figliuoli che bastonati avessero i genitori, sacri divenivano a i Dei, e cof. 309

me . num. 2. Figliuol adottato trattar fi dovea egualmente come gli altri adottivi , ed ave-re la quarta parte de beni . tom. 2. num. 4.

5 I figl's de manunissori nella successione de beni de libertini eran preferiti agli eredi eftranei . tom. 2. num. 5. 15

I figli di genitori peregrini seguir doveano la consizione della mastre . tom. 2. num. 12. 20 I figlj anticamente eran efclusi dall'eredità materna ; perchè le femmine non

istituivano eredi , bensì venivano ammessi come suoi , purche dal padre emancipati stati non fostero, e potevano in certicasi la que ela istituire; inti I figlj anche in potestà furono aminessi prima de consanguinei, e degli agnati

all ere-

| all'eredità inteftata della madre, tolta la differenza se le madri sossero in-<br>genue, o libertine, e se i sigli sossero legittuni, o svurj, tom, 2, n, 4, f, 44                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I figli fpury non successiono alla matre illustre, semprecehe esistessero figli nati                                                                                                                                                        |
| con giufte nozze, tom. 2.                                                                                                                                                                                                                   |
| I figli oggi pari june juccedono al padre ed alla madre, falve benst le con-<br>juetudinarie, e municipali leggi de luoghi. tom. 2. num. 4. ibid.                                                                                           |
| Filofofi .                                                                                                                                                                                                                                  |
| I filosofi, e rettorici latini furono discacciati da Roma, e perchè . tom.2. n. 5. f. 40<br>Fondani, e Formiani.                                                                                                                            |
| I Fondani, i Formiani, e gli Arpinati ebbero il dritto del suffragio negli                                                                                                                                                                  |
| Formole.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Formola delle interrogazioni , e risposte tra'l reo, e l'attore preparatorie al                                                                                                                                                             |
| giudizio . num. 7. f. 220                                                                                                                                                                                                                   |
| Formole di molte azioni reivindicatorie con molte dichiarazioni, e premesse                                                                                                                                                                 |
| nel profieguo det roman processo, numi o. ibid.                                                                                                                                                                                             |
| Le formole delle azioni per la loro varietà variamente fi concepivano , e fe                                                                                                                                                                |
| ne adducono gli esempli coll'eccezione de' rei . num. 2. f. 240                                                                                                                                                                             |
| Formola degli antichi divorzi . num. 2. 3. 95                                                                                                                                                                                               |
| Formola dell'azione contro il padrone per l'estimazione del danno fatto dal                                                                                                                                                                 |
| fervo, o di dar il fervo pro noxa . num. 2. f. 279                                                                                                                                                                                          |
| Formule delle azioni de pauperie quadrupedum contro i padroni, e come . n.5. f. 259                                                                                                                                                         |
| Forza.                                                                                                                                                                                                                                      |
| La forza accoppiandofi con ingiurie reali recano danno allo fisto, e quindi<br>fi è cercata reprimere con più leggi, e con le loro pene, tom. 2, nun. 3. f. 124<br>La forza di vari modi fi commette, e vedi la leg. Julia de vi publica, & |
| privata. ibid.                                                                                                                                                                                                                              |
| Frammenti di Sen. Confulti.                                                                                                                                                                                                                 |
| Frammenti se Sen. Confulti sù la poteflà regia agl' imperadori accordata. n.6. f. 47                                                                                                                                                        |
| Fruge, & mola falia.                                                                                                                                                                                                                        |
| Fruge, & mola falfa era un certo facrifizio che con parità di cofcienza, e<br>con farina di farro afperfa in acqua, e fale, si facea a i Dei . num.2. f. 5                                                                                  |
| con farias di farro aspersa in acqua, e sale, si facea a i Dei . num.2. 1. 5                                                                                                                                                                |
| I frutti di quei arbori che sono ne confini de predi, spettano al pastrone,                                                                                                                                                                 |
| anche se nel sondo altrui cascassero. num. 1.                                                                                                                                                                                               |
| Fulloni .                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fulloni; le loro controversie al discernimento del popolo furono rimesse.                                                                                                                                                                   |
| tom. 2. num. 7. f. 41                                                                                                                                                                                                                       |
| Funerali.                                                                                                                                                                                                                                   |
| I' funerali lopra le offa de defunti di replicarfi fu proibito, purche morti non                                                                                                                                                            |
| fossero in battaglia , o in viaggio , num. 1. & 3- f. 32                                                                                                                                                                                    |
| I funerali furono proibiti replicarfi ad un defunto, e che l'efeguie non si fa-                                                                                                                                                             |
| ce ero con più letti, ed altre cofe d'oro. nam. 1. f. 37                                                                                                                                                                                    |
| Fariofi.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Furiofi quali frano, e come fi diftingue il loro morbo, cioè in continuo, e                                                                                                                                                                 |
| non continuo . num. 3. fr 118                                                                                                                                                                                                               |
| Euricle e protice aud differenza nasta tra lorn num. 2. f' 122                                                                                                                                                                              |
| I Furiosi provveter si devono di curatore, e colui il quale gli defraudasse,                                                                                                                                                                |
| a service con existe pubblica tom o num a                                                                                                                                                                                                   |

ti Furto sua definizione, e condizioni che ci devono concorrere, num. T

| 1117X                                                  |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Furti appo i remani furono<br>manifelti e non manifelt | distinti in notturni , e diurni , e suddivist in , conceputi , ed oblati . num. 3. |
| Il jurto per lance, e licio,                           | suona l'istesso che cercato il furto in cesa altrui                                |
| ivi trovato ji Jojie, e jue                            | pene . num. 1. & 7.                                                                |
| I jursi ricercandon in caja a                          | iena, oggi fi fà d'ordine de Magistrati . n. 4. f. 27                              |
| Il jurto in antichita qual ft                          | sto fosse, e sua pena num. 5. ibi                                                  |
| Furto oblato qual folle, sua                           | azione, e fua pena . num. 6. ibi                                                   |
| Ne furti non manifesti de s                            | rvi , il pairone dovea pagare l'estimazione del                                    |
| danno, o pure dare l'ifte                              | To fervo pro noxa, e perche, nam. 1. f. 2                                          |
| Il furto in fira la pubblica.                          | eccedente il valore di un docato, fi punifce con                                   |
| la morte , num. 8.                                     | f. 2                                                                               |
| I furti fuori l'abitato in con                         | utiva, fi punifeono con la pena della morte. n.9. ibi                              |
| I furti nei Cominati . a cal                           | pafcerli, o col fegarli, fi punivano con la peua                                   |
| canitale data hour la d                                | stinzione dell' età de' rei ; la qual pena poi fu                                  |
| moderata con editto del p                              |                                                                                    |
| Moterata con estito del p                              | erore, muig. 1.                                                                    |
| Ive jurti avvenusi al catsivi                          | , agli affenti causta reipublicae , ed al minori ,                                 |
| agir si puole per Procura                              | orem . tom. 2. num. 5.                                                             |
|                                                        |                                                                                    |
|                                                        | C .                                                                                |
|                                                        | · v                                                                                |

Genero.

Il genero dell'attore ingiuriato, il forero, il figliaftro, il cugino, o altro affine non puol effer giudice dell'ingiuria . tom. 2. num. 2. <u>:</u>ſ.

Getto di merci . Getto di merci che fi fa in mare per cagion di tempefte, o pirati, il danno rifar fi dee dagl' intereffati ; pro rata . tom. 2. n. 1.

Gige rea di veleno meritò la pena di efferle sconquassato il capo tra due pietre . num. 12. f. 324

Gimnolofifti I gimnofofisti, vivi si buttavano nel fuoco, e perchè num. 17.

Giorni . Giorni fafti , nefasti , ed intercisi , notati nel Calendario , per sapersi quali eran destinati a giudicare , e come . num. 8.

Il giorno della morte di Cefare, si volle che in avvenire aver si dovesse come natalizio della Città di Roma , tom, 2, num, 1,

I giorni de mercati come prima eran festivi , cost poi furon dichiarati per comodo de cittadini . tom. 2 num. 5-Giudici

I giudici nelle private controversie, prima furono i Re, indi i Consoli, ed altri Magiftrati . num. 3. Il giudice le impedito foffe da infermital grave, la decifione della caufa in altro giorno differir si doves . num. 1. f. 205

I giudici dovean le quiftioni definire fin al tramontar del fole, qualora i l'tiganti ante meridiem convenuti non fi foffero . num. 1. & 4. I giudici per legge di Giustiniano devono tra un biennio le cause criminali,

e tra un triennio le civili terminare : num. 5. A i giudici e pericolofo il ritorcere il fenfo delle leggi : num. 4. 1. 217 I piudici s' addimandavano al pretore, e'l pretore secondo le trarie azioni

gliel'accordava con la claufola si paret , e dovea comprendere l'azione dell' attore , e l'es cenione del reo ; e fue formole. num. 10. f. 243 I giu-

|                                                                                                                                | XIX           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A f giudici fi potean rieufare, e come'. ibidem .                                                                              | f. 243        |
| I giutici eletti non poteano da fe l'impiego rinunciare, ed anzi di                                                            | giurare       |
| eran tenuti dover fecondo le leggi giudicare . num. 15. & 19.                                                                  | to 246        |
| Il giudice della quiftione detto Judicum princeps qual facoltà avesse                                                          | ne pub-       |
| blici giudizi . num. 16.                                                                                                       | f. 253        |
| I giudici i quali vendeano la giustizia, con la pena della morte ani                                                           |               |
| eran puniti . num. 1.                                                                                                          | . f. 301      |
| I giudici la giuftizia vendendo si comprano i delitti altrui, ed a dop<br>tenuti sono, num. 2.                                 | pia pena      |
|                                                                                                                                | ibid.         |
| I giudici che si corrompono prettio, prece, muneribus, odio, vel<br>dai Santi Padri vengono aspramente rimproverati. num. 4.   |               |
| I giudici corrotti dopo la legge delle xii, tavole, ad altre leggi, e                                                          | f. 302        |
| pene furono fottorosti , num. 5.                                                                                               | ibid.         |
| Il giudice ecclesiastico procede nelle cause contro i maghi , se vi è sol                                                      |               |
| erefia, e poi rimette la caufa al giudice laico, num. 8.                                                                       | f. 322        |
| I giudici i quali per danajo vendeano la giustizia furono al giudizio                                                          | o fotto-      |
| pofti . tom. 2. nam. 10.                                                                                                       | f. 84         |
| udiz).                                                                                                                         |               |
| I giudizi forenfi altri privati, ed altri pubblici fono, come tuttavi                                                          |               |
| Jerva . num. 2.                                                                                                                | f. 199        |
| I giudizi de reivindicazione in antichità aveano le azioni , e le for                                                          |               |
| Jure manum conferere, e v' interveniva il pretore, & in re præfet<br>le vindicie, e come indi ne venne nuovo istiento, num, 1, |               |
| I giudizi talvolta per legittimo impedimento si differivano . num. 17                                                          | f. 218        |
| I giudizi pubblici differenti furono da i privati, quelli per accusat                                                          | t. 240        |
| questi per actionem - num. 1.                                                                                                  | f. 249        |
| I giudizi pubblici anticamente furono conofciuti dai R2, ed indi da                                                            | i Duo-        |
| viri nei delitti di perduellione, con la provocazione al popolo nut                                                            | n. 2. ibid.   |
| I giudizi pubblici farono in jeguela comuni ai questori de parricidi,                                                          | che si        |
| eleggevano annuente plebe, e come - num. 3.                                                                                    | f. 250        |
| I giulie, capitali addetti alla cognizione del popolo, fi iftituivano                                                          | ne'comi-      |
| zj , e come . num. 4.                                                                                                          | libid.        |
| I giudizi capitali si cominciavano a diei dictione, cioè dalla chiam                                                           |               |
| reo. num. 5.                                                                                                                   | · ibid.       |
| I giudizi pubblici passarono in seguela sotto la decisione de pretori,                                                         |               |
| num. 14.  I giudizi pubblici dalla chiamata del reo nel foro aveano il comincia                                                | t. 252        |
| num. 17.                                                                                                                       | f. 254        |
| Giudizi pubblici, e privati come fi conofcevano in rapporto alle accu                                                          |               |
| testimoni, ed a i Giudici . tom. 2. n. 7.                                                                                      | f. 51         |
| arguta.                                                                                                                        | 200           |
| Giugurta fu richiamato in Roma col falvo confotto, e perchè. tom.2                                                             | . n.9. f. 52  |
| Gingurta, e i Senatori di lui dipendenti furono inquifiti fu varj capi . t.                                                    | 2.n.ó. f. 105 |
| amenti .                                                                                                                       |               |
| I giumenti se pasiendo scadessero nell'altrui podere , dal padrone se                                                          |               |
| il danto rifarcire, e come . num. 1.                                                                                           | f. 290        |
| I giumenti che pascono, il patron del fondo paziente non dee uccider<br>non così se per tre volte avvenisse, num, 2.           |               |
|                                                                                                                                | i. 291        |
| 1 giuochi apollinari furono destinati in un giorno certo, cioè tre gior                                                        | ni nri-       |
| ma delle none di Luglio . tom. 2. num. 13.                                                                                     | f. 62         |
| To                                                                                                                             | Cius.         |

G

Gi

Gi

| xx                                                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Giuochi illeciti , quanto perniciofi allo flato , tom. 2. num. 14  | . 11. 6             |
| Giuochi in danajo furono proibiti in tutto, e folo permelfi qui    |                     |
| ed hanno origine dal valore, e da virtà . tom. 2. num. 14.         | ibid                |
| Giuochi delle teffere , o fian de dadi , anche proibiti ne' convin | pl. ibid            |
| Giuochi proibiti anche col guardarli, neque ludere, neque in       | fpicere , e con     |
| obbligo di restituirsi il danajo , altrimenti l'azione passat      | a al fisco > e      |
| durava per 50. anni.                                               | ibid                |
| Giuramenti.                                                        |                     |
| I giuramenti anticamente si prestavano col toccare gli altari o    | le' Dei . n.t. f. I |
| Il giuramento a jure discende, e vien chiamato juramentum,         | quafi lezame di     |
| cola lacra, num. I.                                                | f. 18               |
| Cincomento che demeno ali antichi fu di marie meniare a con        | a ibi               |

Giuramenti tra noi Criffiani fopra i Santi Evangelj, ed indi corporalmente tudis feripturis. num. 3.
Giuramenti de jure civili altri firagiudiziali, altri giudiziali, ed altri decifori, e come. nam. 4.

1.183

Giuramenti che davano i litiganti di non calunniere . num. 13. f. 245 Giuramento che fi dava al reo fe avesfe commessa fi lingiuria , da chi , e perchi tom. 2. num. 2. (47) Giulitia.

Giultizia. La giustizia qualora si vende, le scelleragini sono in voga. num. 3. f. 301 Governo.

Governo mutato in Roma da monarchico in democratico , a però nuove leggi furono cofituite, ed offervate : num. 3. Gran Corte della Vicaria : num. 4. La Gran Corte della Vicaria in materie di furti, procede come delegata del

Principe . num. 7.

I

Iddio .

Iddio come principio e fine di tutte le nostre ezioni , si dee sempre aver prefente . num. 1 .

f.

Idolatria.
L'idolatria fi estinse con la venuta del Verbo eterno; e noi cristiani dobbiam riconoscere Iddio, ed osserirgli le mostre opere buone, num 3.

Incendiari

GI incendiari dolofi fono scemmunicati, e non possono esser associate il

rifacimento del danni pro modo facultatum. num. 5.

Gi incendiari colopsis, che al rifacimento del danni foltenti non sono, castigar

fi devono ad arbitrio del giudice. num. 9.

Intentio.

L'intendio con dolo malo non un resto cossituisfee, ma molti, e come . n. 1. & 6. f., 325

L'intendio con dolo malo porte la pena di morte, con esser l'intendiario ligato, Missone, e Funizio. num. 2.

f. 526

gato, baftonato, e bruciato. num. 2.

L'incendio a cafo, nafecute da colpa porta il rifacimento de' danni. ibid.
L'incendio puol avvenire nelle cafe, ville, capanne, pagliaj, ed in ogni ma-

teria combustibile. num. 3.

ibid.
Incenzieri per incenter odori a i morti furono proibiti . num. 4.

f. 34

Indugie .

Le indugie effendo legeli , se si possano dal giudice ampliare , e come . n. 6. f. 292

Indul-

f. 253

| 1.40                                                                                                                                                                                                    | XXI             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| sdulto .                                                                                                                                                                                                |                 |
| Industo in oui s'ammira la gran politica de legislatori, e con esto                                                                                                                                     | fi richia-      |
|                                                                                                                                                                                                         | di là di        |
|                                                                                                                                                                                                         | f. 330          |
| Indulto concesso a taluni foldati difertori . tom. 2. num. 6.                                                                                                                                           |                 |
| Indutto a favor de talum ciula e quali dono il uccificare de conf.                                                                                                                                      | 1. 30           |
|                                                                                                                                                                                                         | f. 34           |
| aramia.                                                                                                                                                                                                 | f. 34           |
| Infamia appo gl'antichi fu riputata come pena grave . num. 2.                                                                                                                                           | "               |
|                                                                                                                                                                                                         | if. 161         |
| Le influrie che ledouo la fama altrui , se in scritto profferite se fosse                                                                                                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Ingiuria, e contumelia, qual fia la lor differenza. num. Ingiuria leggiera in antichità fu venticata con la pena di xxv. afi. n<br>Ingiuria atroce con incifore di menticata con la pena di xxv. afi. n | 1. 1. 250       |
| Ingiuria leggiera in antichit) tu venticata con la non di                                                                                                                                               | - S- 0 :1:1     |
| Ingiuria atroce con incifione di membro fi vendicava con la pena de                                                                                                                                     | . 2. X 8. 101d. |
| ne , fe col paziente non s accordana . num 4. 8c 10.                                                                                                                                                    | I taglio-       |
| Ingiuria con rottura d'offa, la pena del taglione pur fi crede coftitu                                                                                                                                  | ibid.           |
| col paziente uon si fosse convenuto . num. 5. & 11.                                                                                                                                                     | uita, je        |
| L'inguria fi vendicave contre calvi et la fi                                                                                                                                                            | f. 264          |
| L'ingiuria si vendicava contro colui che battesse; percuotesse, o p. entrasse nella casa altrui. tom. 2. num. 2.                                                                                        | er forza        |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Ad ingiuria si ascrive, se alcano scrivesse e subblicasse alcun libro zioni ad insamare il decoro altrui tom. 2. num. 2.                                                                                | o ijeri-        |
| iquità.                                                                                                                                                                                                 | ibid.           |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Iniquità di coloro i quali espongono i bamboli, e loro pena . mum-                                                                                                                                      | 9. f. 70        |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Gl' inquisiti di furto trovati a tempo di notte con chiavi false , fe                                                                                                                                   | phniscono       |
| con la pena di cinque anni di galea . num. 13.                                                                                                                                                          | f. 284          |
| nitituzione di eredi.                                                                                                                                                                                   |                 |
| Instituzione d'erede dell'avo per i nipoti nati, e nascituri, e come . tom                                                                                                                              | 1.2. m.6. f. 45 |
| ntereatazione de giorni .                                                                                                                                                                               |                 |
| Intercalazione de giorni tra le 24. e 25. Febbrajo, acciò gli anni c                                                                                                                                    | ivili cor-      |
| rifpondessero cogli astronomici . tom. 2. num. 3.                                                                                                                                                       | f. 48           |
| Invocazione de Dei .                                                                                                                                                                                    |                 |
| L'invocazione de Dei adufarono gl' antichi romani nelle battaglie, i                                                                                                                                    | moloran-        |
| do t dt loro joccorft . poit num. 2.                                                                                                                                                                    | f. 3            |
| invocazione del nome di Dio.                                                                                                                                                                            | -               |
| Invocazione del nome di Dio, adufata da molti autori nelle opere loro.                                                                                                                                  | nu. 2. f. 3     |
| Hole.                                                                                                                                                                                                   |                 |
| Ifole , s' appellarono que' edifizi urbani che si fabbricavan congiunti . 1                                                                                                                             | num. 2. f. 137  |
| Italia .                                                                                                                                                                                                |                 |
| I, Italia fu dichiarata immune da vettigali . tom, 2. num. 12.                                                                                                                                          | f. 54           |
| Iter, actus, & via.                                                                                                                                                                                     |                 |
| Iter, actus, & via - vedi - fervità prediali.                                                                                                                                                           |                 |
| Jugero .                                                                                                                                                                                                |                 |
| Turana fu una anna mifera di tana anala anna anna anna 6                                                                                                                                                |                 |

Lacedemoni.

Lacedemoni ebbero il furto, come indifferente num. 2. Ladri

I.

| XXII       |                            |                             |                      |
|------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| adri.      |                            |                             |                      |
| Il ladro 1 | on può acquiftar poffeffe. | fu la roba rubata, cit cui  | dominio fempre       |
| al padr    | one s'appartiene . num. o  |                             | f. 15                |
| I a legg   | Atinia de usucapionibus    | non da possesso alla roba r | ubata . num. 2. 151d |
| Il ladro   | mche se restituisse, non è | ejente dalla pena - num.    | 3. 6 . 153           |
| La legge   | Plautia de vi publica      | ) trattano delle cofe       | one je pojieggo-     |

La legge Julia Plautia de usucapionibus | usucapione . num. 4. ibid. I ladri che rubaffero cole facre, o alere cofe ne templi de Dei depofitate, punivauo con la pena capitale . num. 1. . 280

I ladri condannati di furto, dopo foddisfatta la pena, devono portar Il cap-

pello, o la baretta verde num. 11. I ladri condunnati di furto mercar si devono su le spalle con un infocato ferro di cavallo, e la pena è dieci anni di galea . num. 12.

Ladri diurni. I latri diurni fi potevano uccidere . Je con armi refiftiti avesfero, e dopo che f. 260 il disrubato gridando avefie cercato ajuto . num. 7. & 11. Ladri notturni.

I ladri nosturni fi poteano impunemente uccidere . num. 4. & 10 .. f. 268 La legge Aquilia derogò quella delle nii. tavole in rapporto all'uccifione del ladro . nam. 5. ibid.

Ladri minifesti , liberi , e puberl . Ladri manifesti , e non manifesti quali erano , e di loro pene . num. 3. & o. f. 269 I ladri manifesti, liberi, e puberi rubando di giorno, ed arrestati, eran fottopofti ad effer baftonati , ed inti paffare in fervitù al difrubato , le quali

pene furono poi commutate col pagamento del qualruplo . num. 1. Ladri impuberi. I ladri impuberi per la prima volta si puniscono con le bastonate, per la se-

conda fe gli taglia l'orecchia , e per la terza con la morte . num. 10. f. 283 Ladri fervi . I ladri fervi nel furto incappati , e per effo condennati, eran foggetti ad effere

baftonati , ed indi dalla rupe tarpeja precipitati . num. 1. Ladroncelli. I ladroncelli fi dovean bastonare ad arbitrio del pretore, ed avendo reculio

effer tenuto alla restituzione del danno . num. 1. Lance, e licio. Lance , e licio suo fignificato, e costume in antichità adusato, ed indi ai Lit-

tori d'ordine de magifirati trafmeffo . num. 2. Legge Æbutia derogo quella delle xii, tavole in rapporto alla ricerca de' furti per lancem , & licium . num. 3. f. 276

Lata colpa, e lata negligenza. Lata colpa , e lata negligenza fuona l'istesso, e si equipara al dolo . u. 1. f. Latini

I latini prendendo in moglie alcuna Cittadina romana, ed anche latina, e procreando figli , potevano confeguire la cittadinanza , e come . t.2. n.Q. f. Latitudine .

Latitudine tra i confini de' poteri uon fi potea per uficapione acquiftare ; et in caso di quistione si permettevano gli arbitri, e l'accesso . tom. 2. n.1 2. f.

I laudatori eran uomini raguardevoli, che rappresentavano le virtù, e le glorie del reo , num. 26. f. 256 Legati

| · ·                                                                                        | XXIII                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Legati .                                                                                   |                      |
| Legati anticamente per vindicationem , finendi modum , & per                               | perceptionem,        |
| oggi però vi fono le azioni ex testamento, o della re vindi                                |                      |
| ipotecaria . tom. 2. num. 2.<br>Legati tra il marito, e la moglie sub conditione ne nubat, | " .f. 5?             |
| voti se ne da il modo ; benche tal condizione su tolta                                     | per eller vale-      |
| tom, 2. num, 3.                                                                            |                      |
| Legazioni .                                                                                | f. 116               |
| Legazioni fi dovean permettere per un' anno, non già per ter                               | mno infefrito        |
| tom, 2. num. 1.                                                                            | f. 57                |
| Leggi.                                                                                     |                      |
| La legge in comune per tutti fi dee stabilire . num. 3.                                    | f. 57                |
| La legge a favor di un folo proferita, nefaria s' appella, n                               | na per effer giu-    |
| sta, dee esser comune . num. 6.                                                            | f. 297               |
| Le leggi costituite surono coi dritti di natura, ed indi riform                            | ate a mifura del     |
| b:/ogno. tom. 2. n. 2.                                                                     | f. I                 |
| Le leggi posteriori furono , e fono le più ferme . tom. 2. nun                             | n.5. f. 2            |
| Leggi delle xi1. tavole.  Le leggi delle xi1. tavole non godona il primate nell'antich     | (:a) a.m.m.          |
| perche - in princ. prefat.                                                                 | ura romana, e        |
| Legge decemvirale con cui si preserife, che la posterior volo                              | at del papala        |
| fi doveste offervare . num. 3.                                                             | f. 56                |
| Leggi definite su i dritti quirlej, vita, libertà, e fameglia                              | de Cittadini ro-     |
| mani . num. 4.                                                                             | f. 59                |
| Legge Valeria de provocatione, & libertate populi. num. 2.                                 | f. 249               |
| Leggi delle xii. tavole , fu ordinato d'aversi per rate , e che il                         | l popolo a quel-     |
| le fosse so:toposto . tom. 2. num. 9.                                                      | f. 31                |
| Leggi nel costituirsi con le solennità della rogazione al popol                            |                      |
| nazioni furon date . tom. 2. num. 3.<br>Legge iu gli adulteri .                            | f. 57                |
| La legge Julia de adulterijs raffrend la potestà ai mariti di                              | ucci tere le mo-     |
| gle adulsere , e come ; num.4.                                                             | f. 206               |
| Leggi agrarie.                                                                             | 9-                   |
| Leggi agrarie su la spiantagione, el occupazione de termini                                | con la loro di-      |
| ftinzione . num. 3.                                                                        | f. 147               |
| Leggi agrarie con le quali furono distribuiti molti terreni a c                            | cultura a i Cit-     |
| tadim romani, e con la proporzione dovuta . tom. 2 num.                                    | 6. f. g              |
| Leggi fu i connubj .                                                                       |                      |
| Legge Canuleja con sui fi diede la liberta de connulij tra i p.                            | f. 68                |
| Legge Julia con cui ft permife il comubio con le libertine,                                |                      |
| altra leg. Pappia Poppeja, all'infuori de Senatori, e di lo                                | ro feli n 6 ibid     |
| Leggi iu la curatela de furiofi, e de prodigi.                                             | Jight I m or Ibidi   |
| Legge Letoria per la curatela de furiofi , e de prodigi posta in a                         | difufo nu. 7. f. 124 |
| Leggi giudiziarie.                                                                         | 4                    |
| Leggi giudiziarie in rapporto agli atti antichi, ed a i giu-                               | dici, e di loro      |
| numero, e qualità. tom. 2. num. 6.                                                         | f. 50                |
| Leggi fopra le ingiude                                                                     |                      |
| Legge Cornelia de injuriis - ampliata da i Giureconfulti , ac                              | cid l'azione foffe   |
| pubblica in giudizio civile, o criminale . num. 6.                                         |                      |
| Legge Cornelia de injuriis, da sperimentarsi con azione civile,o                           | Leggi                |
|                                                                                            | ~-00"                |

| XXIV                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leggi che abolirono i legami in civilibus .<br>La legge Petelia abolt i legami i e i ceppi m<br>in disufo l'aggiudicazione de debitori , e le                                                                                     | elle caufe civili; e port fi pofe<br>private carceri, num, 10. f. 232                           |
| Leggi de obvagulando.  La legge de obvagulando permife a chi d'addi ne , e gli mancava la pruova, d'andar inner giorni di tre mercati; ed lvi fgridare, pi<br>del reo, e trovando la riba fa, farfene p.                          | uzi la cafa del desensore per sre<br>repitare, el anzi ensrar su cafa                           |
| Leggi contro gli ozioli.  Leggi coftituite dagli antichi contro gli oziofi Legge di Solone d'esfer tenuto ognuno far co<br>e ciò non facendo, alla pena capitale esfer                                                            | stare, come, e d'onde vivesse,                                                                  |
| Legge regia fu dal popolo accordata a Rom cofe fatre, e ful governo politico, e milita Legge tegia riflamata, e derivativa da alcu vrani eggi ritengono quell'ifefia potefià a Re Legge regia con cui l'impero pajsò in potefià a | are. num. 1. f. 46<br>ni fen. Confulti, co i quali i So-<br>omulo accordata, e come. n.7. f. 48 |
| Legge facrata militare.  Legge militare facrata contenea una determin none del foldato cancellare. tom. 2. mun.                                                                                                                   | azione ferma di non doversi il                                                                  |
| Leggi factate, e quali furono. tom. 2. num.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| Legge latura  Legge Satura importava quando con una rogo me fi proponevano, tom. 2. aum. 4.                                                                                                                                       | -                                                                                               |
| Leggi proibitive di seppellirii i morti in Città.  Leggi di non più seppellirsi i morti nelle cas perchè num. :  Leggi rinnovate che niuno si seppellisse in Città                                                                | fe, o Citià, ma fuori di essa, e<br>f. 20                                                       |
| Leggi probitive di seppessirsi i morti ne templi.<br>Legge decemvirale che in Città non si seppes                                                                                                                                 | o fian nelle Chieje . num. 24. t. 26<br>liffero, ne bruciasfero cadaveri                        |
| umani . num. 27. Leggi tu le ferwitu prediali . La legge Stribonia de fervitutibus urbanorun nelle fervitu , ma Giuftiniano ammife la pri                                                                                         |                                                                                                 |
| fentes, e di venti inter absentes . num. 5.<br>Leggi proibitive su le spete .                                                                                                                                                     | f. 153                                                                                          |
| Leggi definite su la restrizione delle spese ne<br>Leggi contro le usure.                                                                                                                                                         | convivi, e nelle cene - n.10. f. 14                                                             |

Legge Licima de fonore . aboll le ufure , e come . num. 4. f. 191 Legge Duillia menia de fanore, restitut le antiche usure all' uno per cento, ed indi ridotte al mezzo per cento . nam. 5. & 6. f. toa Legge Genuzia de fenore , proibl in tutto le ufure . num. 7.

Legge Sembronia , obbligò all'offervanza della legge Genuzia gli abitanti nel Lazio . num. g. ibid. Legislatore . Il legislatore, e i colleghi non potevano ottener governo, o amministrazione nelia repubblica . tom. 2. nam. 6.

Lettisterni . Lettiflernj , e quali ftati foffero . tom. 2. num. 1. f. 102

ibid.

f. 259

f. 00

| Libertini .                                                                                                                                                     |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| I libertini che non avessero ottenuto l'uso dell'anello d'oro, non potevano a<br>onori sella repubblica aspirare, tom, 2 num, 9.                                | gli<br>£. | 59    |
| iberti .                                                                                                                                                        |           |       |
| Il liberto che avea due figli in potesta, dalle opere patronati era libertom. 2. num. 13.                                                                       | f.        | 54    |
| Legge Pappia de jure patronatus fu moderata da Giustiniano . tom. 2. n. 13                                                                                      |           |       |
| I libe ti non aveano dritto di cittadinanza, se prima non avessero, otten                                                                                       | ٠         | ibidi |
| l'uso dell'anello d'oro, o la restituzione de natali. tom, 2. num. o.                                                                                           | 4         | 59    |
| iberto orcino.                                                                                                                                                  |           | 59    |
| Liberto orcino chi era , tom. 2, num. 4.                                                                                                                        | f.        | -0    |
|                                                                                                                                                                 | 1.        | 38    |
| ibripende.  Il libripenie che interveniva ne contratti rerum mancipi, vel jure nexus, ne tellamenti, o mancipazioni, richiefti, dovean la verità atteflare, e n | 0         |       |
| gandola aivenivano infami . num. 1.                                                                                                                             | f.        | 160   |
| imiti .                                                                                                                                                         |           |       |
| Limiti in antichira, altri per termini di territori, ed altri per vie trafve                                                                                    |           |       |
| fali . tom. 2. num. 12.                                                                                                                                         | f.        | 61    |
| Limiti deftinati al passaggio, altri chiamati attuari, ed altri subruncini                                                                                      |           | ••    |
| coine .                                                                                                                                                         | •         | ibid. |
| iriganti .                                                                                                                                                      |           |       |
| I litiganti fe impediti fossero da infermità grave , la decisione della causa                                                                                   |           |       |
| altro giorno aifferir fi dovea . num. 1.                                                                                                                        |           | 205   |
| I litiganti se affenti stati fossero si citavano per editto . num. 17.                                                                                          | ŧ.        | 346   |
| ucerne eterne.                                                                                                                                                  |           |       |
| Lucerne eterne scoverte si sono per una baja . num. t.                                                                                                          | f.        | 28    |
| ncio Nerazio.                                                                                                                                                   |           |       |
| Lucio Nerazio divertendost dava de scappellotti a chi gli si parava inna                                                                                        | 7-        |       |
| zi , e pagava la pena di 25. affi . num. 3.                                                                                                                     | f.        | 263   |
| ucrezia romana .                                                                                                                                                |           |       |
| Lucrezia romana per ripruova della di lei pudicizia, da se stessa si uccis                                                                                      | ٠.        |       |
| num. 2.                                                                                                                                                         | f.        | 46    |
| uoghi pii .                                                                                                                                                     |           |       |
| Luoghi pii, non possono oggi acquistare, ne le cose lisigiose, ne libere . num 5.<br>Luoghi pii non possono oggi fare nuovi acquisti . num. 5.                  | f.        | 190   |
| utto.                                                                                                                                                           |           |       |
|                                                                                                                                                                 |           |       |

Libelli famofi nocivi feno allo flato , e quali fiano . num. 4.

Libert del popolo romano definita con molti statuti . tom. 2. num. 25.

Libelli famofi.

Libertà .

Macedone .

# M

Macedone uom trifto die nome al Sen. conf. Macedoniano per le usare che praticava . tom. 2. num. 4. Madri . La madre, e i profimi confanguinei non domandando il tutore al pupillo tra

un anno, privi fono della successione di lui . num. 6. . f. 113 Ĺa

| XVI                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La madre ingenua con tre figliuoli viventi ) venivano ammesse all'eredità<br>La madre libertina con quattro figliuoli viventi ) intestate de figlj loro; beusì |
| La madre libertina con quattro figliuoli viventi) intestate de figli loro; beus?                                                                               |
| qualora stati vi fossero figli del defunto, questi sotto nome di suoi eran                                                                                     |
| preferiti; e mancando i figli veniva ammesso il padre, ed anche il fratel-                                                                                     |
| lo consaguineo; e qualora stata ci josse solamente la forella consaguinea,                                                                                     |
| coftei fuccedea unitamente con la maire . tom. 2. num. 3. f.                                                                                                   |
| Le madri di qualunque condizione fossero, oggi succedono i figli, e come .                                                                                     |
| gla.                                                                                                                                                           |

M: La magla altra è naturale, ed altra è fuperfiziofa, e come . num. 1. f. 318 La magia tutta è impostura , es inganto , e come tale presicar si dee da su l'altare, acciò non si offenda la cattolica credenza, e si ricredano le femf. 322

minelle . num. 9. Magifirati . I magistrati avendo la giurisdizione e l'impero, spiegavano a principio con

editti qual fosse la loro autorità . num. 4. Magistrati minori sedeano in sedie più umili , e i giudici eran appellati judices pedanei . num. 6.

Il magistrato saliva fal rostro, e dinunciava il delitto al popolo, ed al res, col giorno certo a dover comparire . num. 6.

Magistrato, che fu eletto, per serivere e registrare le leggi del consolar im 1 ero . tom. 2. num. 5. . Magistrati , loro costituzione , e governo tra la plebe , e i patrizi . tom 2. n.1 . f.

I magifirati avean dritto di coftituire le pecuniarie pene contro i delinquenti, e fignificarie al popolo . tom. 2. num. 11. P. Malleolo .

P. Malleolo avendo uccifo la madre meritò la pena d'effer sucito in un facco, e gittato in mare . num. 4.

Manumifioni . Manumifioni loro qualità, e difposizioni . tom. 2. num. 3. Manumiffori .

I manunu fori aveano i beni de fervi come peculio a fe fuetta vie . tom. 2. n.o. f. Marco Tullio Cicerone . Marco Tullio Cicerone ebbe l'interdetto aque , & ignis ; ma poi tolto l'inter-

detto fu richiamato in Roma, e come . tom. 2. num. 5. Marco Tullio decemviro . Marco Tullio decemviro per infedel: à fu cucito in un facco d'ordine di Tar-

quinio , e precipitato nel mare - num. 4. f. 3:6 C. Mario . C. Mario fu fostituito in luogo di Silla ad amministrar la guerra contro Mi-

tridate Re di Ponto . tom. 2. num. 3. Mariti . I mariti imprestavano le mogli agl' amici , e perch? . num a.

I mariti avean potesta di conoscere i malesizi delle mogli, una coi congionti della medefima , e ne costituivan le pene . num. 1.

I mariti potevan le mogli impunemente uccidere, se in adulterio trovate l'avesfero . num. 3.

Il marito fe non profeguisse l'azione del dinunciato atulterio , non potea inti lo fleffo delitto accufare, e profeguire . tom. 2. num. 5. Il marito, e la moglie non avento figli avevano la letima per testamento,

ed avendo fieli confeguivano l'altra decima, e talvolts due . tom. 2. n.4. f. Il marito non puole il fondo dotale vendere, o pignorare, fenza la volontà della

| della moglie, tom. 2. num. 5.                                                                                                     | f. 49            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Aaterie composte.                                                                                                                 |                  |
| Le materie composte negli edifizi, o nelle vigne, ancorche furtiv                                                                 | e non fi         |
| possino slogare; bensi l'occupante è tenuto in duplum. num. 1.                                                                    | & 3. f. 292      |
| Matrimonj .                                                                                                                       | u 3. 1. 292      |
| Matrimonj interdetti tra i patrizi, e i plebii num. 2.                                                                            | f. 87            |
| Matrimonj devono effer pari di natali , di età , e di beni di forti                                                               | ma - anche       |
| a fentimento de' filosofi . num. 3.                                                                                               | ibid.            |
| Macrimonio rato, e confunato, oggi non ammette differenza tra chiun-                                                              | Tue n 7 f 88     |
| Matrimonio di cof:ienza tra gl'ineguali.                                                                                          | ibid.            |
| Matrimonj intecorosi cum indigno, vel indigna se possono impedi                                                                   | re : henche      |
| oggi fi ricerca il confenso ae genitori . num. o.                                                                                 | f. 89            |
| Matrimonj oggi fi contraggono tra noi Criftiani con altro rito a                                                                  | marma dal        |
| S. C. di Trento, num. Q.                                                                                                          |                  |
| faufoleo.                                                                                                                         | f. 94            |
| Mausoleo di meraviglioso artifizio che fe lavorare la Regina A                                                                    | rtemifia a       |
| Maufolo Re di Caria di lei marito . num. 2.                                                                                       |                  |
| lercati in Roma.                                                                                                                  | 1. 49            |
| I mercati in Roma st celebravano in ogni nove giorni, e quivi si                                                                  | hantinano        |
| i debitori, o i di loro beni, e il prezzo si dividea tra i creditori,                                                             | vanituano        |
| leretrici.                                                                                                                        | 1411.10. 1. 235  |
| Le meretrici,oziose dimoravano vicino il tempio di Venere,e perchè, to                                                            |                  |
|                                                                                                                                   |                  |
| Le meretrici furono impune, si registravano i di loro nomi appo g<br>portavano la toga meretricia.                                | ibid.            |
| lefi .                                                                                                                            | ibid.            |
| Nel mese di Maggio su interdetto contrarsi i sponsali, e perche i n                                                               | 6 -6             |
| A i mest su data la toro denominazione, e quale. num. s.                                                                          | ibid.            |
| A i mefi di Quintile, e Sestile su mutato nome in Luglio, ed Agosto                                                               |                  |
| Il mese di Genuiso fu costituito che fosse il primo dell'anno, e Feb                                                              | . num. 4. 1010.  |
| Il meje al veniujo ju cojtituito ene jojje il primo dell'anno, e Ped                                                              | brajo jojie      |
| il secondo; ma se l'anno si cominciasse a numerar da Marzo, allor                                                                 | a che reo-       |
| brajo foffe l'ultimo, e foffe destinato all'intercalazione . num. 7.                                                              | f. 52            |
| Il meje che prima si chiamava Sestile, indi si appello Agosto in                                                                  | grana at         |
| Augusto imp. tom. 2. num. 3.                                                                                                      | f. 78            |
| Il mese che prima si chiamava Quintile, indi si denominò Luglio                                                                   | in onor at ibid. |
| C. Giulio Cefare . tom. 2. num. 4.                                                                                                | ibid.            |
| lezio Suffezio Albano.                                                                                                            |                  |
| Mezio Suffezio Albano in mezzo di due cocchi fu squarciato , e perchi<br>Iinori                                                   | . nu. 2. 1. 305  |
| linori.                                                                                                                           |                  |
| I minori di anni 25, furono interdetti a far contratti ; e perchè ;<br>riferiva anche a i figliuoli di fameglia . tom. 2. num. 4. | ciocche Ji       |
| riferiva anche a i figliuoli di fameglia . tom. 2. num. 4.                                                                        | g. , .f. 33      |
| I minori di 25. anni non poteano far contratti , ne obbligarsi con                                                                |                  |
| Ne . tom. 2. num. 8.                                                                                                              | f. 77            |
| I minori di 17. anni non eran forzati alla milizia . tom. 2. num. 5.                                                              | 1. 94            |
| fodo .                                                                                                                            |                  |
| Modo di costituir, le leggi, e con quali cautele, formule, e cerimor                                                              | ue . n.4. f. 54  |

Modo di dare i suffragi , e con qual rito , e come . num. 5.

La moglic anticamente succedea al marito, e questo a quella; la qual cosa oggi è corretta, e niuno de conjugi succede tra loro, se non nul caso del pretorio editto unde vir, Sc uxor. num. 6. Le mogli bevendo vino, o altro reato commettendo eran soggette alle pome, che

XXVII

| 3 | XVIII                                                                            |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - |                                                                                  | 20  |
|   | Le mogli dovean i congionti baciare, per dar indizio con la respirazione se vino | , 1 |
|   | bevuto aveffero. num. 2.                                                         | ibi |
|   | La moglie, e'l marito non avendo figli aveano la decima per testamento, ed       |     |

La mogne e e inactivo non avento iggii avanto i a incincia per septamento vi avento figli confeguiano il altra deima, e talloola dev. tom. 2. n. 2. f.
La mogle fatto il divorzio, fe indi gravita fi faventifi, poole effe, il patre, ci
o il di lai processatore dimunciar la gravitanza al marto, o al patre di
lui, anche in cafa, tra lo frazio di un meje. E fe il marto non maniafie
a viconofere, e culfodire il ventre pregnante, o non fi opponelle di elive
incinta da lui, è tenuto agli alimenti, el a riconofere il bambolo nafitimno per figlio, tom. 2. num. 3.

Mola falla, & fruge.

Mola falla, & fruge, era un certo facrifizio, che con purità di coscienza, e con farina di farro aspersa in acqua, e fale, si facea ai Dei. nam. 1. s.

Mondo multobre - vest' - Pompa nelle donne.

Monete . .

La moneta coll'impronto del principe , purche adulterina non fia , non fi può riprovare , e riprovandosi ? soggetto alla pena . tom. 2. num.i. f. .

Monete . e su varie disposizioni nel coniarle . tom. 2. num. 6.

Monte aventino.

Il monte Aventino fu concesso alla plebe romana ad uso di poterci fabricare. tom. 2. num. 12.

Morbo fontico .

Morbo fontico qual fia , e fe alcuno de litiganti , e il giudice infermi fossero , vi fono i fusfici) legali , e come . num. 2. & 3.

ro, v. jono i jugalj iegali, e come . num. 2. & 3.

Mundualdo .

Mundualdo ? l'istesso chè curatore, o sia disensore nei contratti delle sem-

mine : num. 3.

Municipi .

Municipi chl erano , ed ai medefimi fu tolto il dritto civico di poter aver

parte nella divisione de campi. tom. 2. num. 12.

Muri della Città.

Le mura della Città in rapporto alle pene come fante furono definite, e però

Fini. num. 2.

Murrata pozione

La murrata pozione in bocca ai morti fu proibita in tutto . num. 2.

f. 34

### N

Natura .

La natura c' infegna a dover l'ozio fuggire : num. 8.

La natura e infegna a dover l'orio juggire num. 8. f. 336 Negorizazione . f. crese proibito per la leg. Claudia . tom 2. n.5. f. 105

Notturni congressi .

I notturni congressi come sospetti surono proibiti, e perche, e i controvenien-

Just ed in Google

| Nozre tra gli antichi per confarreazione di laro rito-volennità, el cifetti. n.1. f. Nozre per coenzione di laro rito, Islemità, el effetti. n.1m. 2. Nozre per coenzione di laro rito, Islemità, ed effetti. n.1m. 2. Nozze per volo, e di loro rito, Islemità, ed effetti. n.1m. 2. Numa: n. 3. Nozze per volo, e di loro rito, Islemità, ed effetti. n.1m. 3. Nozze per volo, e di loro rito, Islemità, ed effetti. n.1m. 3. Nozze per controllare de nel convivi altri peli non fi dovessera e, e a Del nozze per controllare de nozze peli n'eccettà il peles pele raro. n.1. Nozze per controllare della reconstituta della reconstituta della monte Gianticolo, che inti su trovato da Cn. Terenzio. n.1m. 9. Nozre Le novre che bassonato avvisero i succeri, scare divenivano ai Dei, a come. Le novre che bassonato avvisero i succeri, scare divenivano ai Dei, a come. | 306    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nozze.  Nozze tra gli antichi par sonfarreazione di laro rito/olemiti.ed effetti. n.t. f. Nozze per coenzione di loro rito, ilemiti., ed effetti. n.t. n. 2. Nozze per volo, e di loro rito, ilemiti., ed effetti. n.t. n. 2. Nozze per volo, e di loro rito, ilemiti., ed effetti. n.t. n. 2. Nozze per volo, e di loro rito, ilemiti., ed effetti. n.t. n. 3. Nozze per volo, e di loro rito, ilemiti., ed effetti. n.t. n. 3. Nozze per volo, e di loro rito, ilemiti. Nozze per volo, e di loro rito, ilemiti. Nozze per volo rito, ilemiti. Nozze per volo rito, ilemiti. Nozze per volo rito, ilemiti. Le novo e he bastonato avvigero i jusceri, farre divenivano ai Dei, e come. Le novo e he bastonato avvigero i jusceri, farre divenivano ai Dei, e come.                                                                                                               | . മവര് |
| Noze tra fil antichi per confarreatione di lero rito ofenniti et fetti. n.1. f. Nozze per ufo, e di loro rito, folennit), et effetti . n.m. 2.  Nozze per ufo, e di loro rito, folennità, et effetti . n.m. 3. & 7. f.  Noma .  Noma preficifie che nei convivi altri peli mon fi dovesfero avere, e a i Dei offerie, e non fiquamosi, e tra quelli ne accettavi lo pete, faro. n. 12. & f.  Noma preficifie che le prime faorlie de nimei: a cisove, le seconde a Marte, e le terze a d'iano con stiflinti factorità fi divosfero offerie e. n.m. c.  Nuoma morando su lespellito fueri Roma a più del monte Gianicolo, che insti fu trovato de Ca. Terenzio . n.m. 9.  Noore.  Le novo che bastonato avusfero i successi, facre diveniveno ai Dei, e come.                                                                                                                       | 300    |
| Nozze per conzione di loro rito, islemità, ed effetti, num. 2. f. Nozze per uso, e di loro rito, jolemish, ed effetti, num. 5. 8. 7. f. Numa. Numa prefirifie che nei convivi altri pefi non fi dovessero avere, e ai Del osserire, se non squamoss, e era quossi neccettavi si pefer fare. n. 2. 8. 5. s. Numa prefirifie che le prime spoeste de munici a s'ovor, i se seconte a Mar- Numa morendo su sempre spoeste de munici a s'ovor, i se seconte a Mar- Numa morendo su sempre spoeste de sempre spoeste de suvesti de superiori spoeste. Numa morendo su sempre spoeste de superiori spoeste con en con- su se superiori su su su se de de monte Gamelio, che int. Nuore. Le nuore che bassonata unifere i suveri , scare diveniveno ai Dei, e come.                                                                                                                       |        |
| Nozze per u/o, e di loro rito, folonuità, ed effetti. nam 3, & 7 f. Numa.  Numa prefeife che nei convivi altri pefii non fi dovessero avere, e ai Dei offettie, se non squamoss, e tra questi necestui vi pepte faro. n. 2. & 5. s. Numa prefeifische le prime sporite de nimeis a s'iouve, le seconde a Marte, et le terze a s'iano con stillati sfactisti si divossero opsetive. nume. A Numa morendo su seppellito spesii Roma a più del monte Gianicolo, che instisti trouato de Ca. Terenzio. num. 9.  Nuore.  Le nuore che bastonato avussero i succeri, sfacre diveniveno ai Dei, e come.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93     |
| Numa: Numa prefirife che nei convivi altri pel·i non fi dovessero avere, e ai Dei offerire, se non squamoss, e era questi ne occativa il pesse faro. n. 2. S. s. s. Numa prescripti che le prime sposeli se si munici a t'ione, e le seconte a Martie, e le terze e s'iano con distinti facritisi si divussero osperire, numa. s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91     |
| Name preferifle che nei convivi altri peli mon fi dovustro avere, e a i Dei offerir, e fon a (quamo), e era questi necestuà il peter faro. n. 28. E. K. Nama preferifle che le prime fiporlie de nimeia a visove, le feconde a Mante, e le terra e d'iano con distinti factorità fi divostreo offerire, nunci. C. Nama morendo fu fespellito fueri Roma a più del monte Gianicolo, che insti fu trovato da Ca. Terenzio. num. 9.  Naore.  Le naore che bastonato avustero i fueveri, sfacre diveniveno a i Dei, e come.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92     |
| offerire, le non quamos, e tra questi necretivi) le pete faro. n.2. & 5. f. r. Nume preferistic che le prime spoelie de muirie a Giove, le seconde abun- te, e le terze e Giano con distinti sacrifizi si devessero offerire, num.2. s. Nume morendo su le populito spoer Roma a più del monte Giamicolo, che insi<br>su trouvio de Ca. Perentio, num.9. Le nuore che bastonato avessero i succesi, sacre divenivano a i Dei, e come. Le nuore che bastonato avessero i succesi, sacre divenivano a i Dei, e come.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Numa preferifit che le prime spocific de nimici a cisove, le seconde a Mar-<br>te, e le terza e Giano con distinti factoristi si divollero opterie e. nunci.<br>Numa morendo su seppellito specii Roma a più del monte Gianicolo, che insti-<br>fu trovato da Ca. Terenzio. num. 9.<br>Nuore.<br>Le nuoro che bastonato avussero i succeri, sfacre diveniveno a i Dei, e come.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11     |
| te, e le terze e Giano con diffiati faccifizi fi dovesfero osferire - nam. 2. t.<br>Numa morendo fu feppellito fueri Roma a piè del monte Gianicolo, che inti<br>fu trovato da Cn. Terenzio - nam. 9.<br>Nuore.<br>Le nuore che bastonato avesfero i suoceri, sacre divenivano a i Dei, e come .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ••     |
| Numa morendo fu seppellito fueri Roma à piè del monte Gianicolo, che inst<br>su trovuto da Ca. Terenzio . num. 9.<br>Nuore<br>Le nuore che bastonato avessero i succeri, sacre divenivano a i Dei, e come .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15     |
| fu trovato da Cn. Terenzio. nam. 9.  Nuore.  Le nuore che bassonato avessero i suoveri, sacre divenivano a i Dei, e come.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -3     |
| Nuore.<br>Le nuore che bastonato avessero i succeri, sacre divenivano a i Dei, e come.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20     |
| Le nuore che bastonato avessere i succeri, sacre divenivano a i Dei, e come.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| num. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 315    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      |
| . 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Obbligazioni ereditarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Le obbligazioni ereditarie fi dividono pro rata di quella parte che ciascuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| viene erede , in modocche pro rata puol convenire , ed effer convenuto , con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| la distinzione delle cose divisibili dalle indivisibili . num. 1. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 176    |
| Olive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      |
| Le olive in raccoglierle, non si devono batter gli alberi, ma con le mani,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 143    |
| Olocaufto .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| L'olocausto dee consistere non nella pompa, ma nell'afflizione dello spirito,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| e nel cuor confrito . num. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6      |
| Omicidiario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| L'omicidiario che un' altro uomo uecidesse, alla pena capitale à tenuto, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 313    |
| Omicidi.  L'omicidio anticamente si diceva pari-cida, quasi parem hominem si ucci-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| dea. num. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 318    |
| L' omicidio fi distingue in volontario, e casuale, le cui specie surono dette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3      |
| semplici , o deliberate . num. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ibid.  |
| L'omicidio semplice , puol avvenire col permesso della legge , per necessità ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| per ca/o, e per dolo, e come . num. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bid.   |
| L'omicidio del berato si commette con le qualità d'affassino, di veleno, di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| tradimento, d' infilie col furto, e per caufa di furto . num. 4. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3/2    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ibid.  |
| Negli omicidi dolofi , ci deve il dolo intervenire . num. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bid.   |
| L'omicitio si punifie anche se non jeguisse l'effetto, e secondo le circostanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| de fatti . mm. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ibid.  |
| L'omiciatio che avvien a caso, distinguer si dee il caso fortuito dal caso non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| previfta , e come , num. 10. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 313    |
| L'omicidio per cafo fortuito, date le devute d'ligenze, uon è punibile : ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| an'icamente col facrifizio si espiava. num. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ibid.  |

Oprato prefetto della classe di Tiberio portò dall'Assa dal mare carpazio mol-si vivi pesci chiamati scaro, e gli disseminò nel mare tireno, e come . 0.4. f. 13 Ota-

Optato prefetto

| Orazione inneore.                                                                                                                                         |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| Orazione funebre che si facea ai defunti in Roma, dove, e da chl. n. 18. f. Orazione junebre in laude d'alcun, defunto su permessa, ma si dee l'adulazio- |   | 22 |
| ne fuggire . num I.                                                                                                                                       |   | 39 |
| Origine .                                                                                                                                                 |   |    |
| Origine delle leggi delle xii. tavole, e come - in prafat.                                                                                                |   |    |
| Oriuoli .                                                                                                                                                 |   |    |
| Oriuoli hanno la loro origine da un istrumento sciaterico, che dava certa mi-<br>sura di tempo coll'ombra del sole, e di loro autori. num. 2.             |   | 15 |
| Ofpedale della SS, Nunziata.                                                                                                                              |   | •  |
| Ofpedale della SS. Nunziata di Napoli riceve gli efposti, e questi ingenui fono. num. 10.                                                                 |   | 79 |
| Ottaviano Augusto.                                                                                                                                        |   |    |
| Ottaviano ju nominato Augusto, e con distinta prerogative su dal Scrato, e dal popolo riconosciuto, num. 4.                                               |   | 47 |
| Ortima legge.                                                                                                                                             |   |    |
| Ottima legge si appellava quella quando si creava il dittatore, indi data la<br>provocazione al popolo si cesso dire - ottima legge - tom. 2. num. 1. f.  |   | 79 |
| Ovinia legge.                                                                                                                                             |   | -  |
| Ovinia legge era quella che i Cenfori doveano da cadauna curia i più ottimi                                                                               |   |    |
| eleggere per entrare nel Senato . tom. 2. num. 2.                                                                                                         |   | 79 |
| Ozio.                                                                                                                                                     |   |    |
| L'ozio come genera l'ignoranza, cost lo fludio promette la fcienza . num 2. f. L'ozio infigna ogni malizia . num. 3.                                      |   | 33 |
| Oziofi .                                                                                                                                                  | - | -  |
| Gli oziofi cittadini romani , se maliziofamente fi vendeano in fervità , resta-                                                                           |   |    |
| van jarvi - num. 2.                                                                                                                                       |   | 59 |
| Gli oziofi spiacenti fono a Dio, e a i Demonj ancora : nem. 1 f.                                                                                          |   | 32 |
| Gli oziosi molte proprietà ritengene, cioè curiosi, mormoratori, maldicenti,                                                                              | - | J- |
| e detrattori, facili a giunicar le opere altrui, num. 4.                                                                                                  | 2 | 33 |
| Gli oziofi altri niente, altri malamente, et altri qualche cofa fanno, e come.n.6. f.                                                                     |   | 35 |
|                                                                                                                                                           |   | 34 |
|                                                                                                                                                           |   |    |

Padri di fameglia, e Padri.

Il padre di fameglia avendo fieli, o nipoti in potestà, può per essi la tutela conferre ex teliamento; e che si ricerca per parte del padre, del pupillo, e del tutore. num. 5. 8. 7.

I padri porcano le figlie in potestà impunemente uccidere, una coll'adulero, se in adultato trouvit el in adultato trouvit el in essenzio trouvit el suesseno, num. 2.

fe in adulterio trovati gli avessero . num. 3.

Il patre disponendo del liberto a savor d'alcun de figli, ed indi manumettentolo, il figlio acquiltava il patronato, salve però le ragioni degli altri figli, se il concessionario morto si sosse figliuoli . tom.; n. n. 1. f.

Il patrone dell'abere che soffe pentente nel pretio altrui, si deve prima citare, acciò i rami tagliafe, e non efeguendolo, il vicino da per se lo può fare, num. 2. Il padrone avea la virile ne' beni del liberto, se cossiti possessito avegle condi cento, e tenesse meno di tre sigli, ciocche soi se emendato da Giusti-

niang imp: tom. 2. num. 5.

| 1XXX                                                                                         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| · Al padrone toccava la virile nel patrimonio del suo liberto , se lasciato aves-            |     |
| fe centomila H-S , ed avesse meno di tre figli , ed avendone tre , veniva                    |     |
| ef:lufo . tom. 2. num. 13.                                                                   | 54  |
| Il pairone quanto fosse stato uccifo in cafa , la causa contro i fervi trattar               | 34  |
| fi dovea con pubblico giudizio. tom. 2. num. 3.                                              | 94  |
| Il padrone fe folle flato uccifo , e'l jervo potendo non l'avelle foccorfo , e che           | 74  |
| perciò meritato aveffe la pena; fe interinamente l'erede dell'uccifo l'aveffe                |     |
| ventuto, et indi foverto meritaffe la pena; l'erede foffe tenuto il prezzo                   |     |
|                                                                                              | 106 |
| Pagana legge                                                                                 |     |
| Pagana legge fu un fuperstizioso istituto, cioè che le femmine non petevano                  |     |
| antar filanto per firada , e perchè . tom. 2. num. 3.                                        | 83  |
| S. Paulo.                                                                                    | •   |
| S. Paolo incuste timore a i magistrati Filippensi, con dire che era romano . n.5. f.         | 61  |
| Papirio preteltato.                                                                          |     |
| Papirio pretestato, fia istoria, el onore fattogli dal Senato. tom. 2. a. 4. fe              | 82  |
| Parentalia .                                                                                 | _   |
| Parentalia, furono certi facrifizi da Romulo istituiti, e perche . num. 3                    | 36  |
| Parità di fentenze.                                                                          | -   |
| La pariti di fentenza, vale per decifione a favor della liberti. tom. 2. n. 10. f.           | 60  |
| Parricidio.  Il parricidio nella prima antichità fu confiderato non poter avvenire, e per-   |     |
|                                                                                              |     |
| Parricidio è un delitto atroce, e contiene molte perfone congiunte, e sue pe-                | 315 |
| ne . tom. 2. num. 5.                                                                         | 82  |
| Parti .                                                                                      | ••  |
| Parto legittino nel decimo mefe lunare, e fi dimoftra coll'efemplo. num.t. f.                | 99  |
| Parto che avviene dopo il decino mefe è fospetto, benche vi è l'esemplo in                   | "   |
|                                                                                              | 101 |
| Parti mostruosi .                                                                            |     |
| I parti mostruosi contra formam humani generis, non si aveano come figli ,                   |     |
| e però fi dovean far morire; bensi eran valevoli come avveramento di con-                    |     |
| dizione . num- : . f.                                                                        | 103 |
| Patria poteità.                                                                              |     |
| La patria potesta, se dal dritto civile, o dal dritto delle genti deriva, e                  |     |
| quivi da qual dritto difeendono i testamenti. e le stipulazioni. n.2. & 4. f.                | 64  |
| La patria potestà compete al patre, ed all'avo paterno, ma alla matre,                       |     |
| ed afcendenti materni, ogni rispetto, ed offequio fe le dovea, e pur se le                   |     |
| deve. num. 5.                                                                                | 66  |
| La patria potestà in più modi si dissolve, e se col matrimonio possa avveni-                 |     |
| 76. nam. 12.                                                                                 | 71  |
| Patrizj.                                                                                     |     |
| Patrizj, e plebei anticamente quali stati fosfero, ed oggi chi siano i pa-                   | 36  |
| trisj. num. 1. I patri-j romani datifi alla cultura de campi venivan indi chiamati dall'ara- | 00  |
| tro al confolato, tom. 2. num. 6.                                                            | -   |
|                                                                                              |     |

I patrizi abitar non poteano nel campidoglio. nom. 2. num. 6.

f. 93
I patrizi prima di chimangli comizz, dovean i magifizzi dal popolo eligendi approvare. 10m. 2. num. 7.

Patroni.

I patroni in perorar le caufe de loro clienti, non poteuan ricever doni,

| XXXII                                                                                                                                       |                                                           | 7                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| n? danajo. tom. 2. num. 8.                                                                                                                  |                                                           | f. 30             |
| tti .                                                                                                                                       |                                                           |                   |
| Il patto della legge commissoria importa ,<br>prezzo nel tempo stabilito , l'istessa cosa si<br>I patti di rimettersi la pena del danno tra | abbia come non veniuta . n                                | legit-            |
| timi furono. num. 9.  I patti tra il dissubato, e'l ladro ne furt non accordandosi, il ladro è tenuto alla                                  | ti non manifesti sono legitti<br>pena del doppio, num. 1. | ini , e<br>f. 274 |
| Patti dolosi sopra le liti aliene chi gli ti<br>leg. Julia de vi privata : tom: 2. num. 1                                                   | attaffe, è tenuto alla pen                                | a della           |
| Patto col siavolo, e fuoi effetti, e fuol av                                                                                                | venire o tacito . o espresso .                            | n.2. f. 318       |
| uperie .                                                                                                                                    |                                                           |                   |
| Pauperie che si dà dal quadrupede qual sia<br>concorrere. num. 2.                                                                           | , e quali condizioni ci d                                 | debbono<br>f: 238 |
| culato.                                                                                                                                     |                                                           |                   |
| Peculato fi commette nel peculio publico,<br>tom. 2. num. 9.                                                                                |                                                           | f. 81             |
| Peculato si commette nel fondere l'oro-, e<br>metallo, e sua pena.                                                                          | l'argento, se s'immischiasse                              | t altro<br>ibid.  |
| culio caftrenfe .                                                                                                                           |                                                           |                   |
| Peculio cast enfe, e quasi castrerse accorda il cui usurrutto spetta al padre, num. 1                                                       | to a i figli, non giù l'avve                              | ntizio,<br>f. 71  |
| legrini .                                                                                                                                   |                                                           |                   |
| I pellegrini non si rapivano a forza in giua<br>coll autorità ael pretore se gli dinunciav                                                  | lizio, & e contra, ma occo                                | f. 210            |
| Pellegrini aif:acciati la Roma, e quali fofi                                                                                                | Tera tom 2 num 12                                         | f. 20             |
| Pellegrini quali foffe. o, e furono efpat fi da                                                                                             | lla città di Rone toma n                                  | .12. f. b5        |
| ne                                                                                                                                          | citta at ttomat tomata il                                 | 05                |
| La pena del doppio ventendosi le cose litig<br>di su moderata con altre leggi. num. 2.                                                      | iose spettava al litigante,                               | che in-           |
| Pene pecuniarie fopra i furti da poco , con                                                                                                 | ne di un leono. di una cin                                | tura di           |
| cavallo , di un cajestio Ge. num. 1.                                                                                                        |                                                           | f. 252            |
| Pena contro i ladri notturni che si poteano                                                                                                 | impunemente uccidere. pur                                 | m. 2. ibid.       |
| Pene contro i ladri reciaivi che si bollovan<br>Pena contro i ladri con la quale per la p                                                   | o nella fronte . num. 3.                                  | ibid.             |
| Pena contra i latri con la quale per la n                                                                                                   | rima volta fe eli canna                                   | HP 00-            |

Pa

P.

chio, per la seconda se gli tagliava il naso, e per la terza si destinava

alla morte . num. 4. ibid. Pena contro i ladri di cofa valente un augustale, che si billavano in fronte , fino a i docati fei fe gli tagliava la mano , e fe più, ad effere appic-- cato. num. 5. ibid.

Le pene fuidette oggi fi dovrebbero rinnovare, e perche . num. 6. ibid. Pena contro il padrone, o contro il cliente, fe i fociali patti violati aveff. 299

La pena del fasso tarpejo contro i falsi testimoni, su creduta legittima da Seft. Cecilio giureconfalto . num. 2. f. 305 Pene contro i falfi teflimoni, vasiamente flabilite, nun, 3. Pene contro i pafricidi, ciol fe gli covriva la faccia, el capo con pelle si lapo, fe gli davano a i piedi i zoccoli di legno, el indi fi ponea in un ibid.

facco di coiro impeciato, con una fcimia, una vipera, ed un gallo, e fi precipitava nel mare , e perche . num. 3. Pene contro i parricidi ampliate con altre leggi, quali oggi fi offervano. n.5. f. 316

Pena

| Pena di morte contro i maghi che infegnassero, e contro i scolari che imparas-<br>fero l'arte magica. ibid. |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Pana contra gl'avvelenatori adufata nella Persia di sconquassarsi il capo tra                               | • |
| due pietre . num. 12. f. 324                                                                                |   |
| Pena di morte contro gli avvelenatori, e fecondo le circostanze, e qualità de' fatti . num. 13.             |   |
|                                                                                                             |   |
| La pena contro gl'incendiari fu modificata dal fuoco alla forca , e fecondo                                 |   |
| le circoftanze defatti . num. 4. f. 326                                                                     |   |
| Pene costituite contro gli uceifori di C. Cesare . tom. 2. num. 3. f. 18                                    |   |
| Pena costituita contro C. Maneino per aver trattata la pare con i Numandini                                 |   |
| fenza l' ordine del Senato . tom. 2. num. 4. f. 18                                                          |   |
| Pene contro i celibi , e contro coloro i quali eran privi di figli , e come -                               |   |
| tom. 2. num. 5. f. 71                                                                                       |   |
| Pene pecuniarie in antichità eccester non potevano due bovi, o trenta pecore,                               |   |
| da estimarsi, cioè, ogni bove cento assi, ed ogni pecera dieci . tom. 2.                                    |   |
| num. 11. f. 75                                                                                              |   |
| Pene costituire contro i celibi , indi abrogata da Giustiniano imp. t. 2. n.11. f. 84                       |   |
| Pene inferite contro i Tuscolani , che furono quei di Frascati , perche mosse-                              |   |
| ro quei di Velletri, e di Piperno contro il popolo romano ; tom. 2. n. 12. f. 122                           |   |
| Periti .                                                                                                    |   |
| I periti ne giudizi devono esser tre, perche se due dissentissero, l'altro può                              |   |
| percit ne giuazi aevono effer tre, perche fe aue atfentiffero, i attro puo                                  |   |
| la quiftione dirimere. num. 1. f. 149                                                                       |   |
| Perfeot.                                                                                                    |   |
| A Perseo figliuol di Filippo Re di Macedonia, avendo controvenuto a i trat-                                 |   |
| zati col popolo romano, gli fu intima, la guerra, fe non foldisfacea i                                      |   |
| danni . tom. 2. num. 4.                                                                                     |   |
| Pefce.                                                                                                      |   |
| I pefci squamosi perche ammessi ne facrifizi, e perche esclusi i non squamo-                                |   |
| fi. num. 6. f. 13                                                                                           |   |
| I pesci squamosi sono meno calorosi, all'opposto di quei senza squami . n. 7. f. 14                         |   |
| Pefce, jeroglifico del nome di Crifto. num. 21. 1. 25                                                       |   |
| Peice icaro.                                                                                                |   |
| Il pefce fcaro qual fia , fua fquifitezza , fingolarità , e stima appò gli anti-                            |   |
| chi - num. 3.                                                                                               |   |
| Il pesce scaro su portato dall'Asia dal mare Carpazio diffeminato nel Tireno,                               |   |
| e propagato ne lidi d' Italia, e come . num. 4. f. 12                                                       |   |
| Il pefce scaro su escluso nei sacrifici in rapporto alla moderazione delle spe-                             |   |
| fe , rerche effendo raro s'impiegavan danas in eccesso . num. 8 14                                          |   |
| Pessinuncio.                                                                                                |   |
| Peffinunzio sacerdote di Cibele, fu privato del sacerdozio, ed investito Bro-                               |   |
| gataro gallo (greco). tom. 2. num. 13. f. 85                                                                |   |
| Pirati.                                                                                                     |   |
| Pirati furono perseguitati da Cn. Pompeo per commissione della repubblica ,                                 |   |
| e con le tacoltà necessarie, tom, 2, num, 15.                                                               |   |
|                                                                                                             |   |
| Piebe                                                                                                       |   |
| C. La plebe trattar potea i connubj coi patrizi, non oftante il primo istituto                              |   |
| delle zii; tavole . tom. 2. num. 8. f. 89                                                                   |   |
| Plebifciti.                                                                                                 |   |
| I plebifciti d' offervarli tutto il popolo fu obbligato . tom. 2. num. 17. f. 87                            |   |

| XXXIV<br>Postiche licenze .<br>Postiche licenze non devono ufarfi fu le fiene a mordere l'eftimazione altrui | į.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| num. S                                                                                                       | ••• |
| Pollintori . Pollintori chi erano . nuta. 1.                                                                 | ŧ.  |
| Pompa nelle donne su moderata in tempo de romani, e come . tom. 2. n. 6.                                     | f.  |

ompe funcrali.

Le pompe funerali con legge furono diminuite nelle uesti raicinie, nelle sascie
di porpora, e nei sonatori di trombe. num. 1.

6.

Pompejani .

E pompejani furono interdetti afpirare agli onori della repubblica . t. 2. n. 18. f. Ca. Pompejo .

Cn. Pompejo ebbe l'amministrazione della guerra contro Micridata , e con wa-

rie disposizioni, tom. 2. num. 3.
Cn. Pompejo su decorato da la repubblica, e come . tom. 2. num. 19.

6. Possellore di buona, o mala fede.

Postetiore di buona, o mala fede fi distinguono nelle azioni de tigno junl postessorio di buona, o mala fede fi distinguono nelle azioni de tigno juncto num. 4.

Posterior volontà : La posterior volontà in molto cose prevale, come ne testamenti, codicilli, le-La posterior volontà in molto cose prevale, come ne testamenti, codicilli, leno, gatt, patti Ge- num. b.

Poslumo.

Poslumo che nasce tra diece mest dopo la morte del padre, entra nella dilui
fameglia, ed eredità, e come. num. 2.

f. 100

Pocelà.

La potesta di confermar le leggi est appo il popolo romano. num. 7. f.

La potesta di confermar le leggi, oggi al Sourano appartinen, e come. n. o. f.

La potesta di capturi popor a inglinoli si appellara patera marija, magifirato, e giunice domessico, e i figlinoli erano in lacris patris. num. 1. f.

La potesta chi patra evan della vita. e della morte oppra i figli, e il dratto

di castinguili ja tolsa assisto, bens essi di siptuanto, si dovano ai magistrati
accular, virroganossi distreta puna che il patra evrobbe volato. num. 5. f.

Poveri.

Ai poveri surono rimessi i tributi, che pagavano su i campi loro divisi.

tom. 2. num. 1.

f. 124

Prefetture, presidati, e Provincie.

Prefetture ) et altre cariche civili, o militari, nella divisione de governi,

Presidati, o varie dispositioni farono date, tom. 2. num. 23.

1.

Provincie )
Prefiche .
Prefiche . ciol donne lamentatrici . che si prensevano in affisto in tempo della morte . e dell'osequie de romani . mam. 18.

f.

Premj cofficuiti a i maritati, ed a chl avea figli . tom. 2 num. 11.

f.
Pretori .

ori. I prehori avean giurifdizione di decidere, e di costituire altri giudici, e tal "volta prescriverti certa sorma di decretare. aum.5. 11 pretore avea in suo consiglioi dice assissioni e di interveniuano nelle cause

Il pretore avea in fuo configlio diece affessori, ed intervensuano nelle cause centumvirali num. 7. 6. 200 Pretore, e sua autorità - vedi - verbo - tribunale.

Pretore, e fue autorità - vedi - verbo - cribunaie.

.....

84

| ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Il pretore nel giorno determinato, presenti i litiganti facea leggere le am-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| messe azioni , e facea notificarli , perche acconsentissero nel giudizio . p.s. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210        |
| Il pretore je il reo era affente nel determinato giorno, dava le vindicie a fa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| tier dell'attore, num. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 223        |
| Il pretore col senato conoscevano de' giudizi pubblici, indi furono ad altri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 253        |
| Pretore urbano fua potestà, e preminenza. tom. 2. num. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54         |
| I pretori dovean giudicare a uorma de passati perpetui editti. tom.2. n.16. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55         |
| I pretori al numero di quattro elegger si doveano un anno sì , l' altro nò .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| tom. 2. num. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89         |
| Privilegi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -          |
| Priv legio da privata legge deriva , e si distingue in reale , e personale . n.t. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57         |
| Privilegi anticamente di fpedirsi furono proibiti , e perchè . num. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ibid;      |
| Privilegi dai Sovrani accordati, e come: num. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 58       |
| Privilegi fe [pedir fi poteano con la rogazione al popolo , num. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid.      |
| Privilegi accordati ai genitori di tre , o più figli . num 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104        |
| Privilegi particolari uon si poteano a chiunque accordare, ma che ognuno fosse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| fottoposto alle leggi , e come . tom. 2. num. 7. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45         |
| Prodigi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,,        |
| Prodigo chi fia , cogli esempli istorici di cotesti uomini inerati a Dio . n. 1. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122        |
| Al prodigo allora se gl' interdice l' amministrazione quando il Giudice avrà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| interposto il suo decreto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bid.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bid.       |
| I prodigi provveder fi devono di curatore, e chi gli defraudaffe è tenuto con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| azione pubblica . tom. 2. num. 8-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74         |
| Proletari .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.4        |
| - Proletario chi foffe,e qual differenza vi paffa coll'assiduo,e col capite censo. n.2. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 208        |
| Prolomeo Re di Cipri .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Ptolomeo Re di Cipri fu privato del regno. tom. 2. num. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96         |
| Pulfare, & verberare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>y</i> - |
| Puliare, & verberare qual differenza paffa tra loro . tom. 2. num. 2. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47         |
| Purific amento .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***        |
| Purificamento di coloro che intervenivano nell'efequie, e come . num. 18. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22         |
| purificant to the time the time to the tim |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Quarta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.3        |
| La quarta su i beni fedecommessarj spetta agli eredi fiduciari, e come . t.2. n .1. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.         |
| Querela .  La querela de inofficioso testamento compete quando contra officium pietatis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| La querela de inomeiolo teltamento compete quando contra omeium pietatis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| i proffimi congionti veruffero ingiuftamente preteriti , o eferedati . t.2. n.2. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93         |
| Quefori .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60         |
| I questori del parricidio trattavano i giudizi capitali . num. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Il questore occupava il primo luogo, e qual facoltà avea ne pubblici giudizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| num. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 253        |
| Il questore assegnava il termine ad inquirendum, e 30 giorui a presentarsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| l'accufatore, e l'accufato . num. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 254        |
| Questori eletti al numero di 20, per conosiere i giudizi pubblici, e chiamati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| furono quæsitores parricidij. tom. 2. num. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94         |
| Quinto' Metello .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

f. 95

Quistioni .

Quistioni fe alcuno fosse, o no in servità, le vindicie dar se doveano in savuer della libertà . tom. 2. num. 7.

4.

Welle quistioni di libertà, se nella sentenza vi fosse parità, la parità vala per decisione a favor della libertà medesima tom. 2. num. 10.

Quistioni se si movessero da qualche possesser, che alcun figlio nou istituito, o eseradato, se o no figlio, e cossesso sumpatre, in giudice de darii il possesso debeni recitaraj, e disperi di giadizio sia alla pubertà. 1.2. a.17. 5. 110.

# R

Radunanze clandestine di popolo, secondo l'ancico instituto, gl'autori eran Soggetti a pena capitale. tom. 2. num. 14.

Rci .

Al reo non si può la pena cossituire se non inteso nelle sue ragioni ; nè si des
flare alle prefunzioni , o sospetti , e neppure alla sola consessone serza l'eflrinsche propoue . num i.

Il reo chiamato in giudizio, se vecchio, o convalescente stato sosse, l'attore il giumento gli dovea dare, senza obbligo però della bettiga num. 1. f. 204

Il reo rapito in giudizio fe dava la ficurtà d'alcun mallevadore , o fia vin-

dice, si dovea lasciare. num. 1.

Il reo mentre sosse rapito in giudizio, se per strada vi sosse steta alcuna tran-

fazione, o parto coll'attore, tal parto fermo dovesse restare, num. 1. f. una certa pena corrisponiente all'estimazione della lite, num. 4. f.

A i rei per cause criminali gli alimenti non si devono negare : trato, 14. 2. 233 Il reo procurava tutti i modi a distrarre i comizj , e se ciò non gli riusciva,

la sicurtà del vadimonio dovea dare. num. 7.
Il reo se assente stato sosse, si citava per mezzo del trombetta, e se gli dava

l'inferdetto aquie & ignis. num. 11. Il reo se presente stato fosse, si recitava la rogazione al popolo, accid ca-

dauno il fuo voto avelle pocuto dare, e come . nuna. 12. Il reo da chè era cofcritto nel registro de rei, si cambiava le vesti da bian-

che in fortide. num. 22.

Il reo se essente stato sosse si citava per mezzo del banditore, e se gli dava
l'interestre aque & tignis. num. 22.

Il reo se veniva assoluto, risimeva le vesti bianche, ed istituiva s'azione di calunnia contro l'accusatore, num. 26.

Remo.

Remo fratello di Romulo fu uccifo per aver voluto per le mura della Cictà
entrare. num. 2.

f.

Res mancipi, & nec mancipi.

Res mancipi, & nec mancipi in antichità quali erano, e qual effetto produeccuno, num. 1.

Refidui. I refidui, o fian avanzi de danaj pubblici, da nian privato si potean detenere, ma spendersti per il pubblice, o riporsi nell'erario, com, 2, n. 5, 1, 100

Restituzione in integrum .

Restituzione in integrum si dava, se i giudici corrotti stati fossero, e. come. n. 21 . f. 247

Ri-

|                                                                                                                                                                                              | XXXVII               |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Ricettatori .                                                                                                                                                                                |                      |            |
| I ricettatori delle cofe rubate tenuti fono all'ifteffe pene del fu<br>fefto. num. 9.                                                                                                        | irto non mani-       | 70         |
| Ricuperatori .                                                                                                                                                                               |                      |            |
| I ricuperatori fi addimandavano al pretore, el pretore fecondo<br>ni glie l'accordava con la claufola fi paret, e dovea compo<br>dell'attore, e l'eccezione del reo, e fue formole, num. 10- |                      |            |
| Riti.                                                                                                                                                                                        | 1                    | 43         |
| Rito offervato nella sepoltura de cristieni, e de fanti martiri<br>Rito di seppellirsi e cristiani negli atri, o sian portici de ten                                                         | nom. 21. f.          | 25<br>26 . |
| Rogazione.                                                                                                                                                                                   |                      |            |
| Rogezione al popolo in iscritto in cui si spiegave il delitto, a<br>affiggra nel campo marzio. num. 9.<br>Rogezione al popolo se si dovesse muover la guerra contro il                       | f. 2                 | 51         |
| contro Filippo Re di Macedonia, tom. 2. num. 1. & 2.<br>Rogezione fatta el popolo per quei della campagna di Roma, 3                                                                         | f.<br>S. Arpino, Ga- | 14         |
| jezzo, e Sabbatini resi sotto il dominio del popolo romano.<br>Roganione al popolo di costituir duoviri navali, per prepare                                                                  | tom. 2. n.5. f.      | 29         |
| navi militari. tom. 2. num. 10.<br>Rogezione fetta di popolo, fe la pace coi Cartaginesi fi don<br>tom. 2. num. 1.                                                                           | rese accettare       | 31         |
| Rogezione data el popolo, se accettar se dovesse la pace con<br>Macesonia, tom, 2, num, 2,                                                                                                   | Filippo Re di        | id.        |
| Rogazione fatta al populo di perquirere, e riferire in fenato<br>tolto si fosse dell'erario del Re Antioco. tom. 2. num. 9.                                                                  | , qual danajo        | 845        |
| Romano procefio.                                                                                                                                                                             |                      |            |
| Il romano processo in antichità aduseto, si prostegue a discutere                                                                                                                            | . num. t. f. :       | 240        |
| Romani .                                                                                                                                                                                     |                      |            |
| I romani adufarono distribuire l'onor della corona a i vincito. I romani condennarono le magiche superstizioni, e ci costitu                                                                 | ri . num. I. f.      | 35         |
| leggi . nam. 5.                                                                                                                                                                              | £.                   | 320        |
| Rogo.                                                                                                                                                                                        |                      |            |
| Rogo sopra cui si bruciavano i cadaveri, e con quali pompe                                                                                                                                   |                      | 22         |
| Nel rogo si menavano le cose più care del desunto, num. 19.<br>Il rogo su con legge moderato che non si sacesse con legni li,                                                                | fciati, e fenza      | 24         |
| adoperarvi l' afcia . num. I .                                                                                                                                                               | í,                   | 30         |
| Romulo .                                                                                                                                                                                     |                      |            |
| Romulo offerse a Giove le spoglie conquistate da Cecina, e cost<br>tri Cepitani, num. 1:                                                                                                     | praticarono al-      | 15         |
| Romulo divife il popolo romano in tre tribà, che col tempo fi                                                                                                                                | urono accrescia-     | -          |
| te a xxxv., diftribuite in curie, e decurie. num. 1.                                                                                                                                         | f.                   | 53         |
| Rupetarpeja                                                                                                                                                                                  |                      |            |
| Rupe tarpeja fua origine, e come . num. 1.                                                                                                                                                   | í.                   | 273        |
| Rupe tarpeja, o fasso tarpejo qual fosse, num. 1.                                                                                                                                            | f.                   | 304        |

Saccheggiatori di campi i potevan uccidere, d'onde benne a diftinguer fi il furto di campagna a quello di Città, num, 6,

| •                                                                           |      | . 1 | le <sup>a</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------|
| TXXVIII                                                                     |      |     |                 |
| rdoti .                                                                     |      |     |                 |
| Sacerdote eletto col nome di Re , chiamato facrorum rez , e disimpegnano    | i le |     |                 |
| cofe divine, e la di lui moglie fu chiamata Regina . num. 8.                | f.   |     | 19              |
| I facerdoti antichi fervendo al tempio eran lontani dalle mogli . num. 5.   | f.   | 8   | 5               |
| I facerdoti attendevano alle cofe facre, ed al culto divino, tom. 2. nu. 1. | . f. | 10  | 12              |

I facerdoti tal volta dal populo, e tal volta dal lor collegio venivan eletti;
e per tal presegativa molte difposizioni vi farono.

Un facerdozio.

Un facerdozio da due dell'iselfa fameglia non si potea tenere. tom. 2. n. 1. f. 102
Sacramento querere.

Sacramento quarere era un deposito di certa somma che si sacea da i liti-

ganti num. 10. Sacrate leggi appo i romani furon quelle che fi emanarono per la libertà del.

sarant egg. app 1 roumin paron yartet en primarons per la lisa la la popolo, e con yauli preminenze, tom. 2 num. 6.

5. 119

Sacrifiz.

I facrifiz.

1 facrifiz.

I facrifizi privati passavano coll'aredità, e gli eredi venivan notificati all' osservanza. num. 2. f. I facrifizi ai Dei non si facean dagl'antichi, se non eran casti, e da colpe espisti num. 1.

espuati. num. 1. Ne factifici fi ricercava la pietà, la giustizia, la fede, non già le vane apparenze. num. 2.

Sacrificio prestata a Giove, Marte, Rubgo, et altri Dei, a placarli per esser state tolte dalla regia le asti marziali. tom. 2. num. 1.

Sandoce, giudice corrotto, per ordine di Dario fi se crocifiggere. num.1. s. 301 in Sasso tarpejo, o rupe tarpeja qual sosse si descrive - num. 1. & vide verb.

rupe . f. 304 Satisdarioni . Satisfazioni che si prestavano da!l' attore, e dal reo, cioì judicatum sol-

vendi, e di non deteriorare la cosa deiotta in giudizio; ed essendovi proccuratori, promettevano dominim ratum habere num 12. f. 244 Satricani

I fatricani, popoli nel Lazio, poteveno coil dal feneto, come dal popolo, effer contennati, o affoliuti. tom. 2. num. 3.

Scrittori di teltamento.

Lo ferittore del testamento non può alcun legato a suo favore enserivere, e
facendolo è nullo, num.s.

f. 156

Sedia curule - vedi - verbo - Tribunale .

Sempiterno, ed eterno.

Sace

Sempiterno, ed eterno, qual differenza ci passa tra queste voci . nura. 2. f. 151 Senato .

Senato, o sue varie disposizioni, cost nel congregarsi, come nel supplir-

32

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| fi . tom. 2. num. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | f. 106                                                |
| Sen Confulti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
| Sin. Confulto Macedoniano fi tiferific el mutvo con ufura a i fu<br>meglia e non già del altri contrati utili torn. 2. num. 4.<br>Il Sm. confulto trebelliano fu confuso col fen. confulto pegistiano;<br>dandessi la quarza all'areas parano inti le atious ereditarie divisi<br>ta com. 2. num. 2.<br>Sen. confulto sabiniano ex tribus maxibus e an ex tribus manibus . t.<br>Sen. confulto pegasiano confuso col fen. confulto trebelliano a cui ja de                                                           | f. 33 coficche pro ra- f. 4                           |
| torità , e come . com. 2. num. t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | f. 92                                                 |
| Sentori.  I jenetori datifi alla coltura de' campi, venivan indi chiamati dai al confolato, tom. 2. num. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ll' aratro<br>f. 7                                    |
| Sentenze .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| Sentenze che dauano anticamente i giudici, e loro formole. nam. 19.<br>Sentenze che dauano gli arbitri, e loro formolenum. 20.<br>Sentenze de giudici per mezzo delle tabelle di condanna , o di affe<br>o pure fi differiva , perche non plene conftabat. num. 27.<br>Sepolori -                                                                                                                                                                                                                                    | ibid.                                                 |
| Aspoici. Jurono fatti nei proprij poderi con le diffunzioni quali faz e quali ereditari, num.: 10. X. 14. I fepoleri per lo più eren fici melle vie pubbliche, e perche. num.: I fepoleri fe violati flati fossero, i violatori come satrileghi per so Dii manie eran loggetti alle pue: num. 3. Nei sepoleri costruenti altra spesta mon si poten sare, se non quella occola in tre siorni coll opter di dicese estefici num. 1. I sepoleri, e loro vossiboli non si poten civilmente acquistare pe piogem. num. 1. | f. 21<br>14. ibid.<br>If of a i<br>f. 29<br>the foste |
| Servi, e loro varia specie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. 40                                                 |
| Servi manumussi per testamen o censu. vel vindicta ) loro disserva a conviti ) stinzione se mon Servi destitizi manumessi per lettere o ne conviti con testamento o Servi destitizi manumessi dopo soddistatta la pena ) stati nume 2. stati nume 2. stati                                                                                                                                                                                                                                                           | ti fostero                                            |
| Il fervo stato libero a cui si lasciasse la libert I sub conditione, se que dente dall'erede si vendesse, ritiene egli la prerogativa della libristicandos la condizione, num. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | efts pen-<br>ertà ve-<br>f. 180                       |
| If fervo dannificante se venisse manumesso, egli era tento al danno, pena, e non gil il patrone. nam. 4. Il sevo avendo la fisiciomnissaria liberti lasciatagli dal patrone, dice dovea pronucciarlo libero, e come. com. 2. num. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | il giu-<br>f. 38                                      |
| Servi liberati censu vindicta, vel testamento, godevano la libertà, tadinanza tom. 2. nom. o.  I servi liberati per epistole, per mezzo di amici, o ne convioj, god                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 50                                                 |
| 1010 dritto de coloni latini . tom. 2. num 9.  Il servo se conseguisse la libertà in Provincia per testamento . il Presente de la cognizione , anche se l'e erete tosse d'altra giurissimone .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibid-                                                 |
| num. H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t. Ot                                                 |
| Servo ginecearis chi era » se la donna libera ci si accoppiava in n<br>nio, dova la di lui confizione seguire. tom. 2. a. 10.<br>I servi non poteano conclussi a combattere con la sossiti tom. 2. nut<br>dervi stato-liberi chiamati, avendo la libertà sub conditione, e vene                                                                                                                                                                                                                                      | f. 75                                                 |

numejfi

numess in fraude de creditori, restavano liberi sin tanto che i creditori nuctrevano in chiaro le ragioni loro, tom. 2. num. 17.

6. 110
Servito prediali.

Vita preciai. Le fervith prediali che il fondo ferviente al fondo dominante dee prestare, fono, iter, actus, & via. num. 1. & 4.
Iter, si appartiene quando s' uomo cammina appiedi, e si estente alla lati-

tudine di due piedi.
A ctus si riferisce all'uomo, ed al giumento con la soma, e si estende a

quattro piedi.
Via fi riferisce all'uomo, al giumento, es al carro, e si estende ad otto
piedi se sosse all'uomo, a fedici.

Le ferviun ne predj urbani 5 ebbero la loro origine dal congiugnimento degli esifizi, num 4. Nelle fervità de predj urbani non fi dà ufucapione, ma bensì l'ufo del quafi

possessione. 2. num. 10. Nelle fervità prediali, secondo le ultime determinazioni, si accorda la preferizione.

Skarj. Sicarj d'onde detti, quali siano, e chi venga compreso nella leg. Cornelia de sicarija, e di loro pene, tomo 2. num. 11. Luc. Silla.

L. Silla dittatore fù di efemplo in Roma d'essersite il di lui cadavee ... num-16.

f. 22

L. Silla fu creato perpetuo dittatore al governo della repubblica, t. 2. n.12. f. 103

L. Silla ju creato perfetuo dittatore al governo della repubblica, t. 2. n. 12. t. 16. Silamne giudice.

C. Silamne giudice corrotto, per ordine del Re Cambife fu fatto feorticar vi-

vo. norm. 1. Sincines .

I foci del nome latino, quali farono, con varie disposizioni circa il di loro
fitato. tom. 2. num. 13.
Soldati.

I foldati oltre lo stipendio aver doveano gli abiti gratis, tom, 2. num, 5. s.
Sole...
Il sole, secondo la gregoriana correzione prehibilmente è in ordine retrogra-

do , e però si dovrebbero gli astrologi consigliare. num. 6. f. Solennità.

Solennità che si adusavano quando trattar si dovea alcuna causa di violen-

za . tem. 2. num. 3.

Sofretto tutore .

Sofretto tutore - vide - Tutore .

Speie cibarie.

Alle spese cibarie nei pranzi, e nelle cene, in occasione di convivi, nozze, giuochi, e simili, su data moderazione, auche col designarne la quantità.

tom. 2. num 20.

Spele funeree.

Le spefe suneree surono ristrette, anche nella struttura de sepoleri. t.2. n.10. f. 112

Sponfali d'alcun vecchio mafchio, con giovane femina furono valevoli

per-

f. 124

perchè proles sperari poterat . tom. 2. num. 7. f. 79

Statelli.

I statelli, popoli della Liguria, dati in dominio del popolo romano farono
restituiti in libertà. tom. 2. num. 15:

Statirs 1.

Statira fu avvelenata da Parifate di lei fuocera con arte soprafina . n. 12 f. 324

Status dies, & condictus dies.

Status dies, & condictus dies, qual ne fosse la differenza. num. 2.

f. 21

Stennio Statis dies, the condictus dies, qual ne fosse la differenza. num. 2.

\* Steunio Statilio della Bafilicata fu condennato, e perchè. tom. 2. n. 16. f. 210 Stipulazioni.

Le stipulazioni da qual dritto, se civile, o delle genti discendono. Vedi in verbo - patria potestà.

Stipulazioni di certa promessa in danaso, che s'interpoueano tra l'attore, e'l reoni dare - o pure - si dare, vel facere oportere, e loro qualità, n.2. St 10, f. 240

In fitrpes, & in capita.

In fitrpes, & in capita, loro fignificato, ed importanza. num. 2.

f. 171
Strade dell' Italia.

crace dell Italia.

Le frade dell' Italia furono compianate e fortificate, furono piantate le lapidi per segno delle miglia, e rifatti i ponti. 10m. 2. num. 5.

f.

Stupri anticamente a varie peue fottoposti, tom. 2 nom. 5.

Stupri volontari, e forzosi, oggi si distinguono, e perche, ibid.

uccessioni .

La successione de discendenti trovandosi in gradi ineguali , si divide in ca-

pita, & in litipes, e fe ne adducono gli efempli, esclufe le femmine per lo saccissioni ne de la caracteria 
La successione intestata di più maniere s' intende, e s'appartiene ai suoi, indi agli agnati, e finalmente ai gentili. num. 1, & 10, La successione intestata è derivativa dalla leg. Mosaica, coll'esemplo della

figliuole di Salfast . num. 2. i bid. La successione intestata prima si apparteneva ai suoi, e chi venissero sotto no.

me di luoi num. 3.

La successone intestata mancanto i suoi , si appartenea agli agnati più prof-

simi in grado, e quali fossero. num. 5.

La successione intestata maniando i suoi, e gli agnati, si apparteneva ai gentilli che poi cognati sucono appellati. num. 6.

till's one pot commute justino appresses. sumi, su l'actività de grado in grado, e da fiemiglia in famiglia, ciocche fu poi corretto cou la novella di Giuftiniano, num.

La successione intestata oggi giorno pur si deserifice da grado in grado, e da samiglia in samiglia, ed avviene, o per patto, o per statuto, o per constitutado, o num. 2.

La successione intestata non si dava alle madri su l'erestità de figli, & e

contra, ciocche su poi emendato con editti, senati consulti, e con la nocontra, ciocche su poi emendato con editti, senati consulti, e con la nosulta di Giultiniano. num. 9. La successione investata del liberti si appartenea prima a i suoi, e guesti man-

cando a i paireni, e di loro figli il più proffino, o al ceffonario; indiwarie leggi avvenurro, con editti del pretore, con la leg. Pappia, e con leggi di Giustiniano. num. i.

Y SuffraXLII

Suffragi del popolo Suffragi del popolo nei comizi acciò liberi fossero, molti provvedimenti furon dati . tom. 2 num. 18. f. 110

Servio Sulpizio Galba .

Ser. Sulpizio Galba ordino che niun fenatore potesse costituirst in debito che. di duemila dramme; però egli morendo lasciò oltre tre milioni di debito . tom. 2. num. 3. Superiori .

Il superiore non deve corrompersi, perche del pesce quando putisce il capo, tutto il resto è guasto . num. 4.

Superstizioni

Superstizione di taluni ridicoli , i quali dalle naturali azioni prendono buoni o trifti avvenimenti ; ciocche fanno contro la cattolica credenza. n. 3. f.

Tabelle , o tavolette . Tabelle, o fran tavolette con le lettere U. R., altre con la lett. A, altre con

la lett. C, ed altre con le lett. N. L. adufate nel dar i juffragi , giudizi . num. 5. Tabelle, una con le lett. U. R. ed era di condanna, altra con la lett. A,

ed era d'affoluzione, onde nel darfi i suffragi la popolar disposizione efeguiva . num. 13.

I Tarentini fi fostennero a seppellire in Città i di loro desunti, e perchè num. 13-

Tarquinio . Tarquinio fu privato dell'impero , e fu dato a due Confoli con facoltà re-

gia , da eleggersi in ciascun' anno dal popolo . tom. 2. num. 2. . Teatro . Nel teatro fu affegnato il decimo quarto luogo a i cavalieri , e perche .

tom. 2. num. 4. f. 118 Tela imcombustibile.

Tela incombustibile chiamata asbestina, in cui 3 involgea il cadavere ne' roghi , e nettamente se ne raccoglievan le ceneri . num. 19. Templi .

I templi , o altri luoghi dicati a i Dei di tenersi fu stabilito , e che il culto a i Dei penati , secondo i riti della patria , e delle sameglie , offervati si foffero . num. 1.

Templo, niuno ergere o dedicar poted, senza il permesso del Senato, o della maggior parte de Tribuni della plebe . tom. 2. num. 1. f. 115

Tempo diurno .

Tempo diurno dagl' antichi fu distinto in antelucio , nascer del sole , antemeridiano, meriggio, pomeridiano, e tramontar del tole. num. 2.

Ne termini prediali fu definito lafciarfi ne confini cinque piedi, da non poterfi acquiftare per usucapione ; e però

Chi aveffe voluto costituire alcuna siepe , non avesse dovuto i termini eccedere .. Chi avelle voluto alcun muro fabbricare, lasciar dovelle un piede di spazio di qua nel fuo podere .

Chi avesse voluto alcuna Casa, o Villa costruire, lasciar dovesse lo spazio di due piedi .

f. 252

| XLIII                                                                                                                                                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Chi avesse voluto alcuna fossa, o sepolero cavare, quanta era la profond.                                                                                  | i-    |
| tì, tanta la distanza esser dovea.  Chi avesse voluto alcun pozzo cavare, nella distanza di un passo, cioè di cir                                          | -     |
| que piedi, far lo dovea.                                                                                                                                   |       |
| Chi avesse voluto arbori di ulivi , o di fichi piantare , lasciar ci dovessi nove piedi di qui dal fondo del vicino , e                                    | Te    |
| Chi altri arbori avesse voluto trapiantare, lo spazio di cinque piedi avess                                                                                |       |
|                                                                                                                                                            | 143   |
| I termini de predi eran certe pietre , o pali piantati intra lo spazio di cin                                                                              | 43    |
|                                                                                                                                                            | . 146 |
| I termini per la divisione de confini fi devono costituire, e dirsi - quì ter-                                                                             |       |
| minano i confini - coi patti secondo la condizione de campi . tom. 2                                                                                       |       |
| num- 2-                                                                                                                                                    | . 115 |
| Testamenti.                                                                                                                                                |       |
| I testamenti da qual dritto discendono, se dal civile, o delle genti . Vidin in verb. patria potestà.                                                      | c     |
| Il testamento non fi può fare da coloro i quali proibiti sono dalle leggi,                                                                                 | e     |
|                                                                                                                                                            | 107   |
|                                                                                                                                                            | 155   |
| Testamenti legittimi furon divist in vecchi, e nuovi.                                                                                                      | ibid. |
| I testamenti vecchi si faceano in tempo di pace , o di guerra.                                                                                             | ibid. |
| I testamenti in tempo di pace, si faceano calatis comittis, e come. num.2.                                                                                 |       |
| . I testamenti in tempo di guerra, fi faceano in procincta, e come . num. 3.                                                                               | ibid. |
| Testamenti per æs , & libram , che nuovì furono appellati , e come . nu. 4.                                                                                | ibid. |
| Testamenti imperatori,o sian) si costumavano dai soldati armati , e si sacevan<br>Testamenti militari ) in qualunque modo , che si avesse potuto . n.6. s. |       |
| Testamenti quasi militari, eran quelli che si faceano in tempo di peste.                                                                                   | 150   |
|                                                                                                                                                            | 157   |
| Testamenti de jure prietorio, se alempiono con sette Juggelli, e sue solennità.                                                                            |       |
| num. 8, & 10.                                                                                                                                              | ibid. |
| Testamenti per æs , & libram , o altri atti per legis actionem , ricercavano                                                                               |       |
| la prefenza del libripende, e di cinque cittatini romani, puberi, dal prin-                                                                                | . 1   |
| cipio al fine dell'atto , num. 1,                                                                                                                          | . 158 |
| Testamente nuncupativi devono regolarsi con le tre regole Sabiniane, e quali                                                                               | i .   |
| fiano, num. 1.                                                                                                                                             | 162   |
| Testamenti nuncupativi ) dipendono dalla volontà del testatore . num. 2.                                                                                   | ibid. |
| Testamente in iscritto                                                                                                                                     |       |
| Il testamento del padrone ucciso in casa non si dovea aprire, se non esami-                                                                                |       |
| nata la causa de servi, ed eseguita la pena, e perchè tom. 2. n. 3. 1.<br>Testamenti, e loro varie disposizioni in rapporto agli acquisti dell'eredità,    | 94    |
|                                                                                                                                                            | 115   |
| Testa tori .                                                                                                                                               | 113   |
| Il testatore si appella legislatore domestico; e l'ultima di lui volontà ha vi-                                                                            |       |
|                                                                                                                                                            | 105   |
| Il testatore dee testare secondo la solemità delle leggi, e la di lui volontà                                                                              |       |
|                                                                                                                                                            | 901   |
| Teftimonj.                                                                                                                                                 |       |
| Tefilmonj che fono interdetti ad entervenure ne testamenti . num. 9. f.                                                                                    | 157   |
| I testimonj che intervemvano ne contratti rerum mancipi , vel jure nexus ,                                                                                 |       |
| o ne testamenti , o mancipazioni , richiesti , dovean la verità attestare , e                                                                              |       |

¥ 2

negandola divenivano infami . num, 1.

| XLIV |  |  |  |
|------|--|--|--|
|      |  |  |  |

De' testimonj nelle controversie di fatto, il pretore ne prescrivea il numero. num. LL f. 244 Testimonj quali fossero stati ammessi ne giudizi antichi, e di loro qualità. n.25. f. 255 I testimonj convinti di falsità, dalla rupe tarpeja eran precipitati . n. L. f. 304

Tiberio . Tiberio con più fen. consulti ebbe le stesse prerogative che dal fenato, e dal popolo furono ad Augusto accordate . num. 5.

Trajano. Trajano imp. fu seppellito nella Città di Roma . num. 11. 21

Tribù .

Le tribù del popolo romano, folevano congregarfi nella rifoluzione degli affari, che fi differo comizj. num. 2. Tribunali .

Tribunale anticamente fu chiamato jus , e quivi nell'eminente fedes il pretore in fedia curule , coll' afta , fimbolo dell'impero , e decidea le quiftioni in jure. Nel piano anche risolvea gli affari, ed allora si dicea - de plano cognofeere . num. 6. f. 200

Tribunali in Roma chiamati - forum latium - forum Cælaris - forum Augusti, & puteal Libonis, ove si trattavano i giudizi. num. 3. f. 215

Tribani della plebe . L tribuni della plebe in costituir le leggi ebbero libera potestà, senza impe-

dimento per mezzo d' alcuna intercellione . tom. 2. num. 4. Il tribuno della plebe, volendo si potea eleggere quell'istesso che l'impiego

avea finito . tom. 2. num. 1. I tribuni della plebe eletti dalla plebe ifteffa , fi ebbero per facrofanti , come . tom. 2. num. 6.

Tribuni militari. L tribuni della milizia promiscuamente si ercavano dal ceto de padri , e dal-

la plebe . tom. 2 . num. &. I tribuni militari si eleggevano dal popolo, el anche da i Consoli nell'esercito . tom. 2. num.5.

I tribuni militari altri appellati rufoli dall' autore Rutilio Rufo, ed erano eletti nell'esercito; ed altri comiciati ed erano eletti dal popolo . t.2. n.5. ibid.

Trigemini . Trigemini , cioè tre figliuoli nati da un parto , dal Pubblico fi devono alimentare . tom. 2. num. 7. f. 121

Trionfanti . Trionfante niuno potea entrar in Roma , se non avesse estinto 5000. nimici in

und battaglia . tom. 2. num. 8. f. 121 Trionfo. Trionfo , e fue prerogative . tom. 2. num. 1. f. 121

Triumvirato . Trium virato quinquennale era un magiftrato di tre cittadini con la potesti confolare per cinque anni . tom. u. num. o. f. 121

Triumviri . Triumviri notturni costituiti in Roma a riparare gl'incendi, e come . n.7. f. 328 Triumviri epuloni avean cura apparecchiare le vivande a i Dei, e ne tempi

ftentevano i letti, che fi differo lettifternj. tom. 2. num. 1. Triumviri capitali , o monetali , erano giudici criminali dal popolo eletti , e

perche . tom. 2. num. 10. f. 121 Triumviri menfarj era un magistrato di tre cittadini , che avean cura de'num-

| v   |    |
|-----|----|
| ٠.  |    |
| Ŧ.  |    |
| ••• |    |
|     |    |
|     | f. |

22

mularj , e di coniar le monete , tom. 2. num. 11.

Tumuli nei quali eran seposti i cristiani, vi era scolpito Xe, o la palma, fi.

Tutela , e sus definizione , es esplicazione . num. 2.

Tutela , e sus definizione , est esplicazione . num. 2.

Tutela assera tellamentaria . altra seguinima . est altra dativa . num. 2.

5. 105

Tutela altra testimentaria, altra legittima, el altra dativa. num. 3. f. 106 La tutela legittima ha luogo quando cessa la tessamentaria, e fi coaserisce agli agnati, o cognati prossimi, con le caustele dovute. num. 1. & 7. f. 111

La tutela legittima dei padroni ne liberti, discende dallo spirito della legge, e come. num. 3.

La tella legittima de' padri nei figli, deriva da interpretazione de' giure-

confulti, e come num. 4. La tutela legittima fiduciaria si conserisce per siduciam legis ai fratelli puberi num. 5. f. 113

La tutela dativa in difetto della testamentaria, e della legittima, si conferisce dal magistrato, a chì, e con quali cautele. num. 6.

Tutela alle donne, o pupilli, not avendo questi i tutori, si dava dal pretore, ed oggi si dà da qualunque giudice, e come. tom. 2. n. 13. f. 12:

Tutore dativo fu permesso darsi anticamente, anche da i Presidi nelle Pro-

Vincie 10m. 2. num. 14. f. 123
Tutore sofpetto ... 11 tutore sofpetto da ciascuno puol essere accusato . num. 1. & 5. f. 124

Il tutore sopretto puol esper malte cagioni, e rimollo, diviene infame. num. 1. [f. 125]
Il tutore sopretto è tenuto coll'azione criminale, e vi è l'esemplo. num. 3. ibid.

## V

P. Valerio Poplicola.

P. Valerio Poplicola fu feppellito nella Città di Roma. num. 11.

f. 21
Uccifi dal fulmine.

issi dal fulmine. Gl'uccifi dal fulmine fi riputavano facri ai Dei; e però vi fu ordine di uon doverfi altar da terra, ma dove colpiti stati fosfero, ivi fenza farsi fu-

nerali , sepselliti si fossero . num. 1. f. 4
Vecchi coemptionali .

Vecchi coemptionali quali furono, e perche inventati . num. 3. f. 31 Veleno .

Il veleno altro à beuno per fanare, altro i malo per accidere, e come. n.10. f. 323 Venitore.

Il venitore nou perde il dominio della cofa, fe non dopo che ni avri ricevuto il prezzo, num. i.
f. 186

I ventitori non tevono mentire su la qualità e prezzo delle merci. nu. 1. 1. 196 Verberare, & pulsare.

Verberare, & pullare, qual differenza passa tra queste voci. 10m. 2. n.2, f. 47 Vergini ve tali.

Le vergini vestali venivan seopellite nella Città di Roma, num. 11. f. 21. Le vergini vestali qualora d'incesto convinte state sossero, le suron cossituite le pene. 10mg. 2 num. 2.

e pene . tom. 2. num. 2.

XLVI

Le vergini vestali si eleggevano dal Pontefice mass., o pure si offerivano dal genitore .

Vespasiano. Vespasiano con più fen. consulti ebbe le stesse prerogative che dal senato,

dal popolo furon at Augusto accordate . num. 5.

La via, altra pubblica, altra privata, ed altra vicinale,, e da chì rifar fi devono . num. 2. La via fi può per conveuzione costituire, e questa mancanto la costituisce il

giudice col giudizio de' periti . num. 3.

ibid. Via, iter, & actus - vedi - fervità prediali . La via libera effer dee, e si dee sa padroni de predi vicini riparare; in contrario, chi ha dritto di paffare, paffar puole per ogni parte che più

f. 132 gli è comoda . num. t. Vie principali altra chiamata cardine, altra decuma, e come si distingue-

vano . tom. 2. num. 12.

Vicino . Il vicino essendovi alcun incendio se possa tagliare la casa intermedia in difefa della fua. num. 10.

Vigefima . La vigesima fu un tributo che si pagave al fisco quando si istituivan eredi persone estrance, e ricche: quando si davano le manunifioni ; e quan-

do si lasciavan legati , o si faccan donazioni causta mortis . tom 2. n. 4. f. 127 Vindicie. Vindicie che dava il pretore a chi ragionevolmente s'apparteneva la reivin-

dicazione . num. 8. f. 229 Le vindicie sempre in favor della libertà si dovean dichiarare, con darsi la ficurtà in judicio filti , e loro formole . num. 2. f. 237

Vino ed altri liquori che si spargevano nel rogo come un sacrificio a i Dei , si cerco moderare . num. 1 .

Il vino bevuto in eccesso, si considera come fiaccola alla libidine . num. 2. f. 295 Vino bever non fi potea dai maf:hi, fe non dopo gli anni 35., e dalle femmine niente affatto . tom. 2. uum. 6. f. 127

Violenze .

Le violenze accoppiendose con ingiurie reali , recano danno allo stato ; quindi furono represse con più leggi, e loro pene. tom. 2. num. 3. La violenza di vari modi si commerce - e vedi la leg. Julia de vi public., & privat.

Virtà morali

Le virtù morali esercitar si devono tra noi cristiani, e si dee temer Iddio innanzi il quale non vi è cosa occulta . num. 3.

Gli ulivi dicati alla Dea Pallade , ed alla Dea della pace \_num. 2. f. 142

Università, Le Università, benche prima si aveano come corpi incerti, e nou poteano l'eredità acquistare, indi col sen. cons. Aproniano si permise doverseli le

eredità fedecommiffarie restituire . tom. 2. num. 3. Unzione ai cadaveri .

L'unzione ai cadaveri de fervi con legge fu proibita . num. I. 31 **V**oci

37

f.

| V                                                                                                                                                                              | XLV11                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Voci di diversi nomi .  La voce - parentalia - come si spiega . num.  Le voci - rogatur - derogatur - subrogatur .  e significato . num. 6.                                    | - & obrogatur - loro diversità,                                                 |
| La voce - rupitias - suo significato, ed espl<br>Le voci - tignum junctum ædibus - & tignu<br>ficato, ed esplicazione num. 2.<br>La voce - siremps - sua esplicazione, e signi | icazione . num. 3. f. 291 m junctum vinex - loro figni- ficato . num. 1. f. 293 |
| Voci - pullare, & verberare - qual differenz                                                                                                                                   |                                                                                 |
| Uomo maggiore di 60, anni maritandosi con j<br>tar si dovesse come se minore sosse delli 60.<br>Urna.                                                                          |                                                                                 |
| Urna in cui si mettevano le ceneri de corpi i<br>mali . num. 18.                                                                                                               | bruciati, e le guastadette lacri-                                               |
| Ufucapione .                                                                                                                                                                   |                                                                                 |
| L'usucapione avea luogo ne' contratti di buon<br>anno, e negl' immobili per un biennio. nut                                                                                    | n. i. f. 140                                                                    |
| L'usucapione su ampliata da Giustiniano imp<br>go num. 2.<br>L'usucapione su proibita ai perduelli, e nim                                                                      | f. 150                                                                          |
| pastrone fu data la facoltà di poter fempr<br>L'usucapione per esser legittima aver dee il                                                                                     | r venitare la rova jua . D.I. I. 151                                            |
| tolo, e la buona fede, non già il dolo. n<br>Ufucapione della roba tolta per forza, non f                                                                                      | um. 1. & 7. f. 153                                                              |
| fesso tom. 2. num. 3.<br>Ujucapione non si dà su le cose surtive, pu<br>padrone . tom. 2. num. 8.                                                                              |                                                                                 |
| U fucapione non si ammette nelle cose ditenute<br>mai si acquista possesso tom. 2. num. 8.                                                                                     | per forza, delle quali giam-<br>ibid.                                           |
| Ufure .                                                                                                                                                                        | 10,41                                                                           |
| Usura altra che consiste nel genere del nome                                                                                                                                   | iftesso, ed altra che si esigge                                                 |
| per la mora, ed è proibita a num. 1.                                                                                                                                           | f. 190                                                                          |
| U fura altra è permessa, ed altra è proibita,                                                                                                                                  |                                                                                 |
| Usura che si esercitava tra i romani su gr                                                                                                                                     | avoja allai; e però furono ri-                                                  |
| dotte all'uno per cento fotto pena di restit                                                                                                                                   | urne il quattro . num. 3. & 13. ibid.                                           |
| Usure esercitate sotto nome degli abitanti nel                                                                                                                                 | Lazio. num. 8.                                                                  |
| Usure inventate fotto nome di pena, frutto,                                                                                                                                    | o enterelle, onde fu coftituita                                                 |
| l'usura centesima al doleci per cento. nui                                                                                                                                     |                                                                                 |
| U fura centesima , ed ) moderate da Giustinia                                                                                                                                  |                                                                                 |
| U fure nautiche ) 11. L'ufura fu annoverata tra i delitti pubblici nalmente con la pena per costituzione di I                                                                  | riderico imp., che oggi fi of-                                                  |
| ferva . num. 12.<br>Le usure surono represse in Roma col rigore                                                                                                                | ibid.                                                                           |
| Ulurajo .                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
| L'usurajo è di peggior condizione del ladro                                                                                                                                    | . num. 14 f. 194                                                                |

IL FINE.





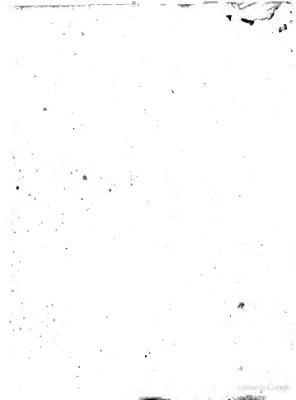



